# **HYGINI GROMATICI** LIBER DE **MUNITIONIBUS** CASTORUM, EX RECENSIONE...

Hyginus (Gromaticus), Pseudo-Hyginus





LELAND STANFORD JVNIOR VNIVERSITY

## DIE HELLENISCHE KULTUR

#### FINTZBAUMBARTEN FRANZ FOLAND RICHARD WAGNER

## Verlag von B. G. Toelmer in Leipzig-

## Benseler-Kasgi: griech. Schulwerterbuch

to have the sound of the common property to the Property of the

published the Warrengel emission from the territorial and the published the published

Total Company of the Company

## Heinichen-Wagener: latein. Schulwörierb.

the later of the table to be a selected as the

Relation of the second of the second

### Sandon Wilder Stoher an

Character of Control o

No.

\_\_\_\_

117158

## HYGINI GROMATICI

LIBER DE

## MUNITIONIBUS CASTRORUM

EX RECENSIONE

GUILELMI GEMOLL.



LIPSIAE IN AEDIBUS B. G. TEUBNEEL

MINOCOULAXIX.

## 117292

## yaareli Leland Stanford Lengo Vilersity

LIPSIAE: TYPIS B. G. TEUBNERI.

#### PRAEFATIO.

Libellus noster ter editus est, primum a Scriverio 1607 (repet. 1621), deinde a Schelio 1660 (repet. in Graevii Thesauro vol. X p. 999 seqq.), qui optime de eo meritus est, postremo a Langio 1848, qui et ipse multum operae in libellum contulit. Sed Scriverii et Schelii aetate ars codices dignitate aestimandi et in classes digerendi nondum nota erat, Lange autem falsa sagacitate perductus pravis quibusdam codicibus fidem habendam esse contendit. Servatus enim est hic libellus tribus potissimum codicibus Guelferbytanis A B C, quos fere pari honore dignos iudicaverunt priores editores. Tamen solus A i. e. Arcerianus [ex nomine Arcerii prioris cuiusdam possessoris] respici debet, is enim pro fonte et origine aliorum codicum habendus est, id quod frater meus Albert Gemoll (Hermes vol. X p. 244 seqq.) ex varietate lectionum textui Langiano subiecta probavit. Quod facilius sane fuit probare, si ei codices ipsos adire licuisset, nam Lange identidem erravit nec prorsus vera de illis codicibus Guelferbytanis tradidit. Quod quidem pertinet ad B et A, minus eius incuria vituperari potest, nonnulla a me ex A deprompta in adnotationibus cuique paginae textus nostri additis invenies, sed collatio codicis C a Langio instituta manca et errorum plena est. Enumerabo iam hos errores, non quod ad rem faciat eos enumerare, sed ut exemplo doceam cavendum esse, ne illi viro nimis ideo confidamus, quod in multis rebus eximiam adhibuit diligentiam.

c. 3. L(ange) p. 68 in adn. docet alii A aliae BC, corr. S, sed in C est alij literis LII alio atramento scriptis.

c. 4. om. vexillarior'

c. 5. om. vallum ab hoste, haec verba aliter posita sunt atque in A, ubi leguntur ab hoste vallum

c. 7. L' contendit suo ABC, sed equidem in C

legi suo

c. 12. L grome BC, sed C habet gromæ

c. 13. L tendunt C, re vera tendunt legitur. In eodem cap. om. supercurrentes pro percurrentes

c. 19. L equitate BC, ego equitariae inveni.

c. 21. auræ aestus legitur, non aura aestus BC (Lange).

c. 25. om. quinquagenariae

c. 26. accidit, non accidet

c. 27. quid, non quod

Eodem capite exeunte ita in C est: ht 75 VI reliqua C ex eis SS singulis i. e. habet centurias VI, reliqua C, ex eis centuriones singulis. Vides inter reliqua et C excidisse verba pro parte usque ad papilionibus, quae in A et B leguntur. Langium haec lacuna omnino fugit, quae minime parvi momenti existimanda est, nam ita elucet, B ex C non descriptum esse.

c. 33. L om. depositú pro dispositio

c. 35. C habet ducimus, non ducamus BC

c. 39. om. fiunt pro fuerit.

c. 54. In C non est latitudine, sed latitudines que pro quae om.

c. 56. attollunty om.

c. 58. frequenti om.

Quam collectionem sine opera amplificare possum, v. g. non praetereundi erant a Langio loci, quibus alio atramento aliquid supra lineam scriptum est, nam eae correctiones ad A proxime accedunt, ita ut C, postquam exaratus est, ex codice aut A ipso aut A simillimo emendatus esse videatur.

Sed iam redeo ad ea, quae supra exposui; dixi A solum respiciendum esse, B et C ex A aut recta origine aut ambagibus fluxisse. Si ita est, libellus noster et titulo de munitionibus castrorum et Hygino auctore privatur. Nam Lange ipse fatetur prolegg. p. 37 'Hygini nomen codicis Arceriani auctoritate non fulciri'. Frater quidem meus [Hermes vol. XI p.164] non dubitavit contendere libellum nostrum non ab Hygino Traiani aequali, id quod Lange voluit, scriptum esse, sed ab auctore ignoto post imperatorem Caracallam. Cui ego adsentior, qui codices illos accuratius investigarim; tamen retinui titulum Hygini gromatici liber de munitionibus castrorum, quia ullus titulus certe libello relinquendus erat et optime quidem is, quo adhue utebatur.

In textu recensendo solum codicem A, cuius lectiones textui subieci, secutus sum; satis diligenter descriptus est apud Langium prolegg. p. 8—18 et Blumium die Schriften der röm. Feldmesser II p. 6—27. Quae in eo manifesto perverse scripta erant, medela corrigere studui, ceterum et codicis ipsius litteras et priorum editorum correctiones, quoad eius fieri potuit, colui et retinui, quia vetera, quae quidem et bona sint, reservare imprimis editoris esse credidi. Itaque Langium etiam in capitibus constituendis secutus sum; contra saepissime aliter interpunxi.

Iam transeo ad defendendos aliquot locos a me emendatos.

c. 1. qui decurrunt in longitudine pedum CXX]

Arcerianus habet latitudine pedum CXX, sed cum Hyginus pergat nam quod ad latitudinem semistrigii pedum XXX attinet, priore loco non de latitudine, sed de longitudine agitur. Iam Goesius in Antiqq. agrar. p. 95 hunc manifestum librarii errorem emendavit. Lange quidem in commentario Hyginianae editioni addito p. 105 latitudine retinet, quod occurrunt (A) magis ad latitudinem quam ad longitudinem referri videatur. Sed ne occurrunt quidem recte se habet. Non absolute dici potest: tentoria occurrunt, etiamsi Lange l. c. id nobis persuadere vult. Recepi 'decurrunt', quamquam occupant, quod scriptor codicis B in margine ita laudat 'Nf occupant', in locum nostrum optime quadrat, sed ipsa illa nota marginalis satis demonstrat genuinam lectionem esse 'occurrunt'. Decurrere non abhorret ab agrimensorum sermone, Lange ipse l. c. affert Agg. Urb. p. 46 editionis Lachmannianae.

quoniam coniuncti tendunt] Arceriani scripturam cum conpraetenderet Lange in hunc modum mutavit cum compraetendant. Sed ipse confitetur, verbum compraetendere esse άπ. είρημένον. Quod eius notionem explicare posse sibi videbatur p. 107, infeliciter egit. Cui enim persuadebit, in nostro loco 'praepositionem prae eandem notionem localem habere (vorher), quam habet in verbo praeducendi'? Contra praetendere apud Hyginum significat in anteriore castrorum parte tendere, quae inde praetentura vocatur, ut retendere significat in retentura tendere cf. praeter multos alios locos c. 24 in. 'praetendunt alae' et 25 in. 'retendunt cohortes equitatae'. Quoniam Hyginus in primo capite neque de praetentura neque de ulla alia castrorum parte loquitur, aperte falsum est conpraetendere nec minus, id quod Goesius l. c. p. 95 postulavit, contra praetendere, sed desideratur simplex tendere. Sed quid de litteris antecedentibus fiet? Nexus sententiarum requirit, ut binas centurias una tetendisse, alteram

proxime ab altera exprimatur. Itaque ausus sum scribere coniuncti, quo verbo prorsus simili ratione utitur Hyginus c. 39 'ad suum quisque numerum coniuncti convenient et c. 49. Litterae autem in Arceriano exstantes non infringunt meam correctionem. priores syllabae coniun proxime accedunt ad illud cum con, et prae ex cti oriri potuisse probabo. Praepositionem prae saepissime in codicibus per compendium scriptam invenies; e. g. in cod. Gudiano bibliothecae Guelferbytanae 105 in libro Hygini de limitibus constituendis scriptum est (p. 170 Lachmann agrimensores romani) conphendi pro conprachendi, quod Lachmann in varietate lectionum omisit, ego autem affirmo ita exstare, qui ipse viderim. Porro in cod. C libri nostri 'de munitionibus castrorum' c. 23 p'toridatae (Lange om.) scriptum est. Iam suspicor librarium Arceriani p' pro syllaba cti legisse, quam in archetypo invenit et compendium satis notum in prae solvisse.

ad plenam legionem est computata.\* ex quibus in vigiliis nonnulli erunt | Lange p. 110 inventum suum in vigiliis XVI erunt frustra defendit. Computavit ita: octoginta militibus constat centuria, sed tendit octo tantum papiliones, quorum unus quisque octo milites tegit; ergo XVI milites reliqui in excubiis erunt. Perspicua est viri temeritas et militarium rerum inscitia. Quis enim quintam partem centuriae in vigilias mittat? Tamen nostro loco simplicem vigiliarum ordinem habes: quid fiet, cum imperator ex Hygini praecepto c. 52 'armorum ordinibus IIII castra muniverit'? Scripsi nonnulli pro codicum singulis, quod infinito pronomine numerali nobis opus est, nam de certo numero militum e centuria ad excubias delegatorum nihil nobis constat, praeterea nonnulli litterarum ductu commendatur. - Iam vides, cur Lange ad plenam centuriam coniecerit. Toto capite de centuria agi putabat. Sed falso, nam de striga scriptor exposuit, priusquam ita pergeret 'haec pedatura ad plenam legionem', striga autem pertinet ad duas centurias. Quod Lange porro credidit, plenam legionem explicari non posse, erravit: legio dicitur plena, cuius partes plenae sunt, id est iustum numerum habent. Sententia scriptoris perspicua est: pedatura totius legionis ad plenum militum numerum computatur, sed non plenus est, nam pro X tentoriis centuriae octo tantum tendunt. Apparet post computata lacunam esse, cuius signum in textu posui. Denique illud moneo, et in verbis et non plus significare et re vera.

c. 2. corporali ut muro teneant] In cod. Arceriano est in muro, quod ferri non posse Langium fugit. Tamen iam Salmasius (ad Vopisc. 14) correxit ceu muro. Ego ut praetuli, quoniam propius ad Arceriani

litteras accedit.

etiam pede manente ita mutabimus] A exhibet et id pede manenti iam mutavimus, malui etiam et ita. Lange defendit Schelii eam, sed cum ad pedaturam protaseos referat et pede pro pedatura dictum esse recte putet, eiusmodi sententiam effecit: pedatura manente pedaturam mutabimus.

quodsi] Lange p. 115 se concinnitatis cum superiore enuntiatione servandae causa quando restituisse dixit. Sed quaeso proximum inspicias caput, ibi invenies 'igitur si legiones ...', tum 'quotiens autem quinque legiones ...': iam cognosces, quantum valeat

in nostro scriptore illa concinnitas.

quod fuerit signis, tabulino erit, nunc semistrigia mutabimus] Ab Arceriani scriptura textus ita constitutus quam minime recedit. Restat, ut sensum rectum inesse emendationi meae exponam. Hyginus nostro loco ita docet: Si legiones plures, auxilia pauciora sunt, cohortes legionariae crebrius circa vallum ponendae sunt. Hoc ita fit, ut pedatura convertatur, id est ut longius semistrigiorum latus loco brevioris po-

natur. Id significant verba, quae sunt 'quod fuerit signis, tabulino erit'. Tum ne ratio pedaturae turbetur, semistrigia mutantur, hoc est brevius semistrigiorum latus loco longioris ponitur. Minime igitur opus est cum Langio textui inserere 'quod fuerit tabulino, erit signis'. De tabulino et signis non ad Langium recurramus, sed ad Hygini satis clara verba: statuendum est, signa vocare Hyginum longius semistrigiorum latus, tabulinum brevius, id quod nullo totius libri loco redarguitur.

de eo quod Mihi quoque verba sana videntur, quamquam 'de eo quod' nondum in scriptoribus inveni. Sed 'ab eo quod' Varro de l. l. V 171 seqq. apud Hultsch scriptores metrologici II p. 50 saepius

usurpavit.

c. 4. vexillarii] A exhibet vexillarive cohors sedunde, quod Lange ita emendavit vexillarii vel cohortes secundae; p. 124. 5. defendit suam lectionem, miserrime quidem. Nam primum cohortes legionariae demum postea commemorantur, deinde Lange sententiarum nexum prorsus non intellexit; verbis Hygini 'et si res exiget - et si strictior fuerit pedatura' indicatur, necessitate cogente maiorem et pro spatio maximum numerum militum super cohortem primam dari. Est climax, qui dicitur ascendens. Quis vero praeter Langium in imo et summo climacis gradu cohortem legionariam ponet? Mihi quidem non est dubium, quin verba ve cohors sedunde eicienda sint. c. 23 ex. in prorsus simili loco legitur 'vexillarii vel cohortes secundae vel peditatae quingenariae super cohortes primas', ordine igitur mutato cohortes secundae ante peditatas quingenarias commemorantur. Suspicor attentum aliquem lectorem in margine archetypi cap. 4 adnotasse post 'vexillarii' vel cohortes secundae, ut indicaret posteriore loco inversum esse ordinem; ex margine autem irrepsisse in textum. - In verbis, quae

sequuntur, 'sed numero suo' non omittam Langii p. 126 adnotationem 'videtur Hyginus dicere voluisse, hanc (cohortem legionariam) numero sequentem esse debere h. e. quartam'. Ridicule dictum, significant ea verba, non aequo maiorem eius cohortis numerum esse

debere, ut spatium valetudinario etc. supersit.

ut LXX pedes valetudinarium et reliqua — accipiant] Schele et Lange reiecerunt LXX, sed quoniam primaria lex editoris est, ab archetypi scriptura sine causa non recedere, Arceriani numerum LXX defendere conabor. Hyginus non dicit 'LXX per longitudinem' vel 'latitudinem' neque utitur hac formula 'LXX pedes per ... pedes', sed in universum LXX pedes assignat; etiam de divisione assignatorum pedum silet. Quare opinor LXX pedibus minimum spatium significari, infra quod valetudinarium etc. tendere non possit. Praeterea pedatura non ubique accurate observata est, commonefacio lectorem scamnorum, porro scholae, quae quomodo assignata fuerit, quis est qui dicere possit?

c. 8. semistrigiorum] A centuriones habet, Lange tentoriorum. Sed pusilli hominis videtur postulare, ut dispositio et numerus tentoriorum dextra laevaque

praetorii consentiat.

c. 11. aris institutis in fori parte ima] Non adsentior Langio contendenti 'in formam' dictum esse pro 'in modum formae'. Deinde C. F. Hermann non debuit c. 22 'in parte ima exponam' comparare cum nostro loco. Forma, quae ad calcem libri addita erat, non ad extremam vel, qua voce c. 22 Hyginus utitur, imam partem libri, sed ad totum librum pertinebat.

c. 16. ala quingenaria turmas habet XVI, decuriones et reliqui, prout numerus turmarum, amplius equos alunt ut supra LXIIII] Lange scripsit reliquos et retinuit Arceriani numerum, quod utrumque ex praecedente habet penderet. Sed offendor, quod prout coniunctio comparativa est et enuntiatum desiderat neque unquam Hyginus ita usurpavit, ut Lange posuit. Gravius videtur, quod prout in textu a Langio constituto nihil aliud significat nisi ut, desideratur autem nostro loco eiusmodi notio: decuriones etc. tot habet, quot turmas. Qua ex causa scripsi reliqui et numerus. Iam opus fuit sequentia aut corrigere equi ut aut, ut ego feci, interponere alunt, quod facile ante ut excidere potuit et iam superiore loco occurrit.

- c. 17. Per cuius rigorem utraque parte, cum maior exercitus est hoc est quinque legiones et supra, cohortes legionariae dari solent] Miror Langii fiduciam, qui p. 164 'non dubitat, quin verba ad sententiam recte accommodarit', quamquam Hygino aperte pessimam vim intulit. Inseruit enim post 'quinque legiones', 'cohortes quintae legionis ut supra [haec duo verba pro et supra Arceriani] in praetentura tertiae et quartae'. Multo cautius egit Schele, qui 'quinque legiones et supra, pedatura cohorti primae dari solet' correxit. 'Et supra' recepi recordatus capitis 4, ubi invenies 'quotiens autem quinque vel sex legiones acceptae fuerint', sed longius Schelium sequi non sustinui. Nam propter verba, quae sunt 'per cuius rigorem utraque parte' non debuit Schele de cohorte prima cogitare. Mea correctio rectum, opinor, sensum exhibet, cohortes legionariae nisi necessitate cogente non sunt in retentura. Quod ad litterarum similitudinem attinet, gaudebo, si quis coniecturam attulerit, quae mea facicilior eademque planior sit.
- c. 19. ubi et supernumerarii et reliquae nationes] In A est et supersumactares. Bis praeter nostrum locum eadem fere vocis forma in Hygini libro occurrit c. 29 et 43. Ex c. 29 'si quid aliud datum fuerit in exercitu summam clarificum' (ita A) apparet, non nomen proprium gentis certae cuiusdam, sed genus appellativum requiri. Eatenus cum Langio facio. Sed

vide illius temeritatem 'Subactarius', quae vox semel tantum in inscriptione apud Gruter. 648, 8 invenitur, quo ex loco, quid significaverit, minime perspici potest, audacter in textum recepit. Mihi quidem locus insanabilis videbatur, donec in Vegetio in verbum supernumerarii saepius repetitum incurri. Quinquies illo Vegetius utitur: III, 18 bis. III, 20 bis. II, 19, quem locum exscribam: 'accensi hoc est postea additi, quam fuisset legio completa, quos nunc supernumerarios vocant'. Confiteor, multum in Vegetii verbis ad perspicuitatem desiderari, sed nemo non videt, supernumerarios partem quandam illorum temporum exercitus fuisse. Et Hyginus non ita multum a Vegetii aetate distat cf. p. 3. Eiusmodi notionem, qualis verbo supernumerarii inest, non alienam esse a tribus Hygini locis, quos supra enumeravi, concedes neque Arceriani litterae nimis repugnant. Pro ut (A) correxi ubi et, quod facilius videbatur quam inicere super (Lange), praeterea idem efficitur, quum cohortes equitatae et peditatae ad viam quintanam spectent et supernumerariis gentibusque nihil relinquatur nisi ut ad viam sagularem spectent.

c. 20. Scholae cohortium principiis, ubi munera legionum dicuntur, in scamno legatorum contra aquilam dari debent] In A legitur scholae cohortis primis, quod Lange ita emendavit scholae cohortibus primis. Cuius explicatio p. 170 digna est, quae legatur: 'dativus cohortibus primis pendet a notione contrariae, quae inest in verbis contra aquilam'. Non igitur sensit v. d. tali explicatione notionem 'contrariae' bis nostro loco vindicari, primum verbis 'cohortibus primis', deinde 'contra aquilam'. Maioris momenti est, quod quae Lange postulat, ipse non potest efficere. Iam in castris trium legionum non potest fieri, ut scholae simul primis cohortibus contrariae et in scamno legatorum sint, nam tertiae legionis prima cohors ad portam

praetoriam tendit. Sed si quinque vel sex legiones acceptae fuerint, quid tum Lange faciet? Ego scripsi cohortium principiis ad rem correctione accommodata. Munera legionum neque dicuntur cohorti primae nec legioni toti, sed principiis totius legionis (utitur hoc verbo Hyginus c. 14), et ab iis ad centurias perferuntur. Idem usus in exercitibus nostrae aetatis durat.

c. 25. Eques autem (accipit) duo semis adiecta quinta] Verba quae sunt 'duo semis adiecta quinta' satis obscure dicta sunt. Erant, qui 'adiecta quinta' item interpretarentur, ut paulo ante, ubi scriptor de pedite egit, 'quintam pedis partem'. In quibus erant etiam Schele et, quem Lange p. 177 citat, Nast. Lange l. l. hanc sententiam refutavit c. 26 Hygini verba invenies 'et pedem, quod accipit miles, redigo ad duo semis, quod accipit eques', omittit scriptor quintam et peditis et equitis, et Lange recte adicit quod salva proportione facere non potuit, nisi quinta pedum duorum semis intellegenda esset'. Sed ne Langii quidem interpretatio omnibus numeris absoluta videtur. Primum quidem concedes, nominem pro tribus pedibus dicere duo semis adiecta quinta; deinde terminus 'adiecta quinta', saepius quidem in nostro usurpatus est, praeter nostrum locum c. 35 et c. 42, sed semper de pedite, nusquam de capite, immo c. 16 et c. 34 legimus, equitem tres pedes accepisse; omitto, quod nostro loco ille terminus non quintam pedis partem, sed dimidiam significaret. Contra salvo sensu illa verba removeri possunt. Re vera accipit eques tantum duos pedes et semissem cf. c. 16 ex. in eo pede praefectus alae pedaturam accipiat, et principales eorum aliquo laxius tendant; alioquin singuli binos pedes et semisses acciperent', pedes autem pedem adiecta quinta, nam centurionibus 'locus datur, qui propterea vacuus est, quod non 100, sed 80 milites in centuria sunt' (Lange). Ergo est, quod inter se comparari possint pes adiecta

quinta peditis et duo semis equitis. Item iure c. 26 scriptor inter se comparavit pedem peditis et duo semis equitis, nam nunc de redigendis equitibus ad pedites agitur, et proportio inter eos est 1:1½ — 2½:3. C. 25 igitur portio peditis, qualis re vera est, nobis ab oculos ponitur, c. 26 qualis aptissima est in computatione equitum. Iam suspicar, aliquem hanc duplicem proportionem, quoniam non intellexisset, in simplicem mutavisse adnotatis verbis, unde exordium fecimus, 'aniecta quinta'. Sed textui ipsi manum admovere nondum sustinui, satis habui, quibus offenderer, exposuisse.

c. 27. Habet itaque cohors equitata miliaria centurias X peditum, equitum CCXL turmas X] A habet aequites ped CCXL turmas ... Ut ultimam eiciendi rationem vitarem, transposui ped. aequitum et geniti-

vos posui.

Cohors equitata quingenaria habet centurias VI, reliqua pro parte dimidia] Lange inseruit post 'centurias VI' turmas VI, sed quid tum sibi vult adiectum 'reliqua pro parte dimidia'. Accedit, quod, si Langium sequimur, statuendum erit, in turma alae miliariae XXIV, in turma alae quingenariae XX equites fuisse.

c. 29 in correxi in retentura ponuntur. Lange retinuit ponimus et p. 181 addit 'quamquam nationes accusativus est, liberiore tamen appositionis constructione nomina gentium in nominativo posita sunt'.

Num quemquam invenit, qui ei fidem habuit?

c. 30. vexillarii CIÓDC] ita A, Schele et Lange correxerunt CIOD, Salmasius CIODCCC, quod utrumque falsum est. Lange p. 182 docet 'videmus igitur in exercitu Hygini singulis legionibus D vexillarios additos esse'. Sed unde videamus? Hyginus nusquam de numero vexillariorum legionis loquitur, nisi quod c. 5 in. eos ad sexcentenos homines computari dicit. c. 7 comparantur inter se vexillarii, cohors peditata quingenaria, cohors legionaria et apparet ex eo loco

vexillariorum minimum esse numerum. Atqui ne cohors quidem legionaria quingentos homines habet cf. c. 1, quanto minus vexillarii! Identidem in nostro numeri occurrunt, quos accurate dividere non possumus, quare A secutus CIODC retinui.

cohortes equitatae miliariae III] Lange non recte legit, in A perscriptum est III, atramentum in tertia linea minus nigrum est, sed lineam ipsam clare recognovi in bibliotheca Guelferbytana Arcerianum perscrutans. Praeterea, si amplius testibus opus esset, codices B et C notam III exhibent.

c. 35. Cum pedatura valetudinarii, veterinarii et fabricae, quae in unum ad DC homines computantur] Lange p. 186 numerum DC, qui in A exstat, 'utique corruptum' esse iudicavit, quapropter CD scripsit. Sed primum eius opinioni repugnant verba c. 4 ex. 'quo-rum (valet. veter. fabricae) pedatura in singulas species ad homines CC solet computari', quae non aliter intellegi possunt, nisi ut in unum ad DC homines. ut nostro loco factum est, computentur. Deinde in computatione copiarum, quae in praetentura tendunt, errorem commisit. Cohors prima non ad CIOCC, sed ad CIO homines computatur. Quod facile elucebit, si cohortem peditatam quingenariam et miliariam consideraverimus. Vexillarios legionis, cohortes peditatam quingenariam et legionariam ex aequo aestimatas esse probatur c. 4, ubi legimus super cohortem primam et vexillarios et cohortem peditatam quingenariam et legionariam poni posse. c. 5 in. Hyginus docet, vexillarios ad sexcentenos homines computari aeque ac cohortem legionariam. Ad eundem numerum computatur cohors peditata quingenaria, quia c. 28 VI centuriae ei attribuuntur. Contra in eodem capite traditur, peditatam miliariam X centurias habuisse id est miliariam ad CIO homines computatam esse. Idem cadit in cohortem primam legionariam, id quod

sequitur ex eis, quae supra exposuimus. Prorsus eodem modo (cf. c. 16) ala miliaria XXIIII turmas habet, quingenaria XVI. Apparet, Hyginum c. 3 non accurate dicere 'cohors prima — quoniam duplum numerum habet duplam pedaturam accipiet'. Spero, me Langii errorem detexisse, quo sublato numerum copiarum in praetentura tendentium VIIII milia effecimus, servata Arceriani scriptura 'ad DC homines com-

putantur'.

c. 50. Et lorica parva fit. Similiter ante portas ut titulum, est fossa ad vallum] Lange scripsit 'fit similiter ante portas ad titulum, ut ad fossam vallum. Sed omisit nobis indicare locum, quo lorica significaret vallum ipsum. Tum inauditum munitionis genus excogitavit, titulo, quae (cf. 49 ex.) fossa per latitudinem portarum ducta est, vallum et defensores iniungens. Titulum ideo instruitur et sexaginta quidem pedes ante portam, ut aditus ad portam hostibus difficilior sit, vallo et defensoribus non opus est, quoniam tela a vallo ad titulum facile adiguntur. Quod nos dicimus 'Fort' vel quod ad homines pertinet 'detachirter Posten' antiquitati ignotum fuit cf. Vitruv. 1, 15 'collocanda autem oppida sunt non quadrata nec procurrentibus angulis . . . . .

c. 51. neque lapide mobili nisi confragosum vallum extrui potest] Arceriani copiosum in confragosum mutavi, sensus enim requirit adiectivum aliquod, quo valli soliditas vel tenacitas vituperetur. De voce 'confragosus' ipsa cf. Columella 2, 2, 8 'lapidibus confragosus' et Lachmann agrimensores Romani. Satis trita vox apud agrimensores fuisse videtur, certe tribus locis in editione Lachmanniana inveni, p. 24 Frontin. lib. I 'confragosa loca qua iter fieri non potest', p. 32 'confragosorum locorum iniquitatibus', p. 33 'loca aspera et confragosa saxis (Hyginus de limitib. constituendis).

c. 55. ex eo medio] ita correxi, hunc locum refe-

rens ad priorem 'puncto mediae portae'. Quae hoc loco Hyginus describit, prorsus non intellexit Lange cf. p. 207-9. Putat ille 'quae nunc narrat Hyginus, illorum operum (sc. tituli) accuratiorem descriptionem exhibere'. Sed omittamus illum et Hygini verba inspiciamus. Apertum est, scriptorem nos edocere, quo-modo portae optime obstruantur. Eam obstructionem appellat claviculam, quam cave cum titulo supra c. 49. 50 commemorato confundas. Clavicula ita exstruitur: circinatur ex linea interiore valli 'puncto mediae portae adaperto circino ad cardinem portae' id est ex eo puncto interioris lineae valli, quod mediae portae, quam inter interiorem et exteriorem valli lineam cogites mediam, contrarium est. Circinus adaperitur ad cardinem portae et semicirculus ex altero ad alterum portae cardinem efficitur. Via, qua via principalis aut praetoria continuatur, vacat a circino. 'Linea, quae centro serviet' est ea pars lineae interioris valli, quae portae opposita est, in qua, ut supra demonstravimus, centrum circuli situm est. Ex eodem centro alter circulus efficitur adiecta latitudine valli. Utraque linea desinit in vallum, quod curvae illae lineae continuant. Tali modo tota porta munita est, sola via libera a munitione relicta est. Ceterum huius claviculae, qualem ex Hygini verbis constitui. paulo diversam apud Daremberg et Saglio dictionnaire des antiquités grecques et romaines invenies. Illi claviculam introrsus verterunt, in hanc formam , ego in exteriorem partem, ita

c. 57. neve forte valles] Malui Arceriani fossa valles ita corrigere quam cum Langio scribere fossae aut valles, quia non credebam fieri posse, ut per fossas exercitus aut exercitus pars, quanta perniciei esse posset, unquam obreperet castris.

## Tabula discrepantiarum, quae inter Langii editionem intercedunt et meam.

#### Langii editio.

c. 1. ostendemus occurrunt in latitudine

cum compraetendant
ad plenam centuriam est
computata
in vigiliis XVI erunt
c. 2. corporali in muro
et id pede manente eam
mutabimus
in modum formae subiectum
quando
quod fuerit signis tabulino,
quod fuerit tabulino, erit

signis; semistrigia . . . c. 3. tendent

c. 4. vexillarii vel cohortes secundae

LX pedes

c. 7. dispositi sint et decurio-

c. 8. tentoriorum

c. 9. cohortes praetoriae

c. 10. debent libello ostendi-

c. 11. in formam partis imae

c. 14. a praetorio via praeto-

#### mea.

ostendimus A
decurrunt (Lange in commentario) in longitudine (Goesius)
coniuncti tendunt
ad plenam legionem (A) est
computata \*
in vigiliis nonnulli erunt
corporali ut muro
etiam pede manente ita mutabimus
in modum formae subiectae
quod (A) si
quod fuerit signis, tabulino
erit; nunc semistrigia . . .

tendant (A tendat) vexillarii

LXX pedes A dispositi decuriones A

semistrigiorum cohortes primae et praetoriae debent; libello ostendimus

in fori parte ima

a praetorio via praetoria ducitur A nisi quod in praetorio habet.

- c. 15. strigarum indicationem metationis debebit, in forma . . .
- c. 16. decuriones et reliquos prout munerum turmarum, amplius equos ut supra nihil deicitur
- c. 17. quinque legiones, cohortes quintae legionis ut supra in praetentura tertiae et quartae
- c. 19. et super subactares
- c. 20. scholae cohortibus primis
- c. 23. numeros compositae formae
- c. 24. qui a cohortibus primis proximi tendere debent, vexillarii legionum; item exploratores in striga cohorti primae proxima
- c. 26. ut pedem ex eadem cohorte
- c. 27. centurias X, turmas X

centurias VI, turmas VI c. 29. centurias statorum subactariorum — ponimus secundum quaestorium

- c. 30. datis numeris vexillarii CIOD cohortes equitatae miliariae II
- c. 31. sicut retenturam fecimus
- c. 33. stationi
- c. 35. ad CD homines relinquemus quingentos
- c. 36. poterunt esse latere praetenturae cohortes III
- c. 37. si dictatis mille hominibus super numerum compositum — locus adsignetur, sic faciemus.

strigarum dictationem (Schele)
metationis
debebit; in forma . . .
decuriones et reliqui, prout
numerus turmarum, amplius
equos alunt ut supra
nihil deducitur (Schele)
quinque legiones et supra, (A)
cohortes legionariae

ubi et supernumerarii scholae cohortium principiis

numeros compositos formae

qui a cohortibus primis proximi tendere debent, ut (A) vexillarii legionum; item exploratores infra (Lange in hist mut. 70, 9) strigam cohortis primae

et pedem

ex ea cohorte

centurias X peditum, equitum CCXL (ita fere A) turmas X

omisi 'turmas VI' cum A.
centuriae statorum — supernumerariorum — ponuntur.
iuxta quaestorium
datos numeros

vexillarii CIODC (A) cohortes equitatae miliariae III

sicut in retentura fecimus statione ad DC homines (A)

reliqui (A relique) quingenti poterit esse tensura (ita fere A) cohortium trium (Schele)

si dantur mille homines (ita fere A) super numerum compositum, locus adsignetur; sic faciemus. c. 43. subactares vel ut in commentario p.192 subactarios

c. 45. domine Traiane

c. 46. in eo exercitu omnino non

c. 47. ad legiones istas

c. 50. fit similiter ante portas ad titulum, ut ad fossam vallum. sancta est cognominata.

c. 51. nisi compressum opus propugnationem nudantes

c. 54. comprehenderit

c. 55. ex ea media trahit

c. 57. debebunt fossae aut valles supernumerarios

domine frater A in eo exercitu omni non

ad legiones dispositas

fit. Similiter ante portas ut titulum, est fossa ad vallum. sanctum est cognominatum.

nisi confragosum

opus propugnationum tutantes (A tutant)

comprehenderis
ex eo medio
trahet
debebis
forte valles.

Scribebam Ohlaviae die IX mensis Junii MDCCCLXXIX.

#### LIBER DE MUNITIONIBUS CASTRORUM.

#### (Desunt nonnulla.)

1. Nunc papilionum tensionem cohortium supra A scriptarum ostendimus. Papilio unus occupat pedes 126 b<sub>2</sub> X, accipit incrementum tensurae pedes II, tegit homines VIII. Plena centuria habet milites LXXX; erunt papiliones X, qui decurrunt in longitudine | pedum 127 a<sub>1</sub> CXX. Nam quod ad latitudinem semistrigii pedum 6 XXX attinet, papilioni dantur pedes X, armis pedes V, iumentis pedes IX; fiunt pedes XXIV, hoc bis: XLVIII. Quoniam coniuncti tendunt, efficitur striga pedum LX; reliqui pedes XII, qui conversantibus 10 spatio sufficient. Haec pedatura ad plenam legionem est computata.\* Ex quibus in vigiliis nonnulli erunt, et non plus quam octonos papiliones singulae tendunt. Ita fit, ut centurio eorum in eadem pedatura eorum papilionum tensionem accipiat; alioquin plus 15 dari oportuisset.

2. Legiones, quoniam sunt | militia provinciales 127a, fidelissima, ad vallum tendere debent, ut opus valli

Sch significat Schelium, Scriv Scriverium, L Langium. In Arceriano in summo margine folii 125a scriptum est: In-

cipit liber Hygini gromatici 3 accepit 4 erint 5 occurrunt in latitudine 6 est hemestrici corr. Salmasius ad Vop. Prob. 14. L 7 attinent. 9 cum conpraetenderet et ficitur 12 singulis eunt 14 itasic sicut corr. L 15 pensionem corr. Pontanus 16 militiae corr. Sch 17 ballū balli balli

tueantur et exercitum gentibus imperatum suo numero corporali ut muro teneant. Quando autem supplementa plura fuerint, ubi necesse est cohortis pedaturam extendere, servata latitudine semistrigii, etiam pede manente, ita mutabimus, ut quīs fuit CXX per CLXXX, sic sit XC per CCXL in modum formae subiectae, vel LX per CCCLX, similiter ut forma ostenditur. XXX enim pedes per DCCXX cohors una occupat; nunc, quotiens-latitudo duplicatur, longitudo pariter minuetur. | Quodsi legiones plures acceperimus et supplementa pauciora, ut necessarium sit cohortis circa vallum crebrius ponere, convertimus pedaturam: quod fuerit signis, tabulino erit; nunc semistrigia mutabimus ratione tensurae suae. Cuiusque generis subiecimus. Aliquando cohorti CL per CL solet adsignari, sed, in quantum fieri potest, devitari debet de eo, quod centuriae suo ordine tendere non poterunt et pedatura cohortis una parte nudabitur, sicut forma subiecta est.

3. Cohors prima causa signorum et aquilae intra 127b, viam sagu|lariam, et quoniam duplum numerum habet, duplam pedaturam accipiet, utputa signis pedes CXX, tabulino pedes CCCLX, vel signis CLXXX, tabulino pedes CCXL; formae ratio, ut reliquae. Igitur si 25 legiones impares, hoc est tres acceptae fuerint, duae primae lateribus praetorii per rigorem viae sagularis

paucora necessarium 12 ballum perdaturam 13 tabulinum nū senestra. 14 subieciemus 15 aliqua cohors corr. Sch 16 debitari. 17 poterint. 18 uno pariter corr. Sch 20 aquile 21 besagulariam corr. Salm. habes 24 reliqui 25 inpares 26 peraetori.



tendere debebunt, alia in praetentura similiter per rigorem viae sagularis intrantibus portam praetoriam parte laeva; dextra cohortes duae contrariae tendant, ut possit exercitus combinatus educi. 4. Quotiens autem quinque vel sex legiones ac ceptae fuerint, duae 128a, cohortes primae lateribus praetorii tendere debebunt. 6 duae in praetentura, super quibus valetudinaria, deinde vexillarii; et si res exiget, cohors peditata quingenaria loco vexillariorum solet superponi, et, si strictior fuerit pedatura, cohors legionaria dari debet, 10 sed numero suo, ut LXX pedes valetudinarium et reliqua, quae supra tendent, accipiant, hoc est veterinarium et fabrica, quae ideo longius posita est, ut valetudinarium quietum esse convalescentibus posset. Quorum pedatura | in singulas species ad homines CC 128a. solet computari.

5. Vexillarii legionum eandem pedaturam accipere debent, quam cohors legionaria, quia ad sexcentenos homines computantur. Causa impedimentorum tendere debent in praetentura vel latere praetorii, ut <sup>20</sup> dixeram, super cohortes primas. Ad vallum, si fieri potest, ideo tendere non debent, quod legatus eorum pariter non sit et, si casu ab hoste vallum interruptum fuerit, legio et legatus eorum per vexillarios fac-

tum esse contendet.

6. Cohortes praetoriae lateribus praetorii ten-

<sup>3</sup> leva extra cohortem contrario tendat 1 alii corr. Sch 4 cumuinatus 5 viae 7 supra valetutinaria 8 vexillarive cohors sedunde et res 9 loca 10 cohrs legionariae dare corr. L 11 valletudinarium 12 tendens 13 baletudinarium 15 pedaturam homines et corr. Sch 17 Vexillari 18 quod cohors corr. Salm. quae ad sescenteaccepere 19 conputantur inpedimentorum 21 utprimas corr. Sch ballum ballum interruptor 26 cohors 23 et casū. corr. Sch praetoriis

128b. dere | debent et duplam pedaturam recipere, quod tentoriis maioribus utantur. Primipilares etiam et evocati in eadem pedatura locum accipiunt. 7. Equites praetoriani latere dextro praetorii, singulares impera-5 toris latere sinistro. Quorum si maior numerus fuerit, utputa singulares DC, praetoriani CCC, poterunt CL singulares in striga praetorianorum tendere. Ita fit, ut et pari numero dispositi decuriones et reliqui principales eorum binos equos possidentes propensius ten-128b. dant. Et si minor numerus utrorum que fuerit, ut 11 centenis equitibus semistrigiis suis laxius tendant, non erit haesitandum, quoniam officialibus lateri sinistro proximis ibi pedatura adsignetur. 8. Quodsi cohortes praetoriae impares acceptae fuerint, quoniam numerus 15 et dispositio dextra laevaque praetorii semistrigiorum a paribus esse debent, loco cohortis equites praetoriani ponentur. Singulares autem equites si DCCC aut DCCCC fuerint, pari numero integris strigis lateribus tendere debebunt, si ad D fuerint, semistrigia 20 eis sufficiant.

9. Illud maxime obser vare debebimus, ut latus praetorii non plus quam DCCXX pedes longitudinis accipiat. Ita fiet, ut cohortes primae et praetoriae et reliquus numerus, qui latere praetorii tendit, integris strigis sua pedatura optime tendant. Nam, quantum ad latitudinem praetorii totius attinet, a CLX ad

<sup>1</sup> ut duplam 2 temporib. maioris corr. Sch eum cati corr. Pont. 3 Aequites praeteriani 5 latere sūo. corr. Scriverius in margine A 6 poterint. 7 ita sic ut corr. L 9 vinos aequos 10 virorumquae corr. Sch 11 aequitib. aemitricis 12 aesitandum lateri vestro corr. L. 13 adsignaretur cohors praetoriae inpares accepto fuerit 15 levaq. centuriones a paribus 16 aequites 17 singularis autem c. corr. L 18 sintegris 19 ad nos corr. L ut striga corr. L 20 est sufficiat corr. L 21 Illum latus p. l. actori corr. Sch 23 primipilarium actoriae 24 latere praeterii 26 adtinet at CCXX

CCXX potest observari in longitudinem, ut supra dixi, pedum DCCXX. Stationi dari oportet secundum praetorium pedes XX, et, si res exigit, pedes X sufficient.

10. Item comitibus imperatoris nostri a pedibus L usque ad LXX potest observari, in qua peda|tura 129a, praefecto praetorio primo loco a via principali ad-6 signari debet. Interposita deinde via cohortes praetoriae et reliquus numerus, prout disponi debent; libello ostendimus.

11. Aris institutis in fori parte ima augurato-10 rium parte dextra praetorii ad viam principalem apponimus, ut dux in eo augurium recte capere possit; parte laeva tribunal statuitur, ut augurio accepto insuper ascendat et exercitum felici auspicio adloquatur.
12. In introitu praetorii partis mediae ad viam prin-15 cipalem gromae locus appellatur, | quod turba ibi con-129b, gruat, sive in dictatione metarum posito in eodem loco ferramento groma superponatur, ut portae castrorum in conspectu rigoris stellam efficiant. Et professores eius artis causa supra scripta gromatici sunt 20 cognominati. 13. Viae vicinariae ideo dantur percurrentes proxime sagularem, ut ad eruptionem exercitus expediti progredi possint.

14. Nunc praetenturae rationem exponam. Via principalis, quae est inter portas dexteriorem et 25

<sup>3</sup> sufficent. 4 inperatorib. nostris corr. Salm. 5 ut ad LXX corr. L 6 pro  $.\overline{pr}. corr. Sch$  auta principalia corr. L

<sup>7</sup> cohortis praebetoriae corr. Sch 8 disponidelibello extendimus debet corr. L 10 aeris corr. Sch in formam partis imae 11 praetoriatura corr. Sch 12 agnovimus corr. L dixi ne et corr. Rutgersius v. Sch potest corr. Sch 13 leva statuito ut 14 ahospicio 15 introitum aut viam 16 turbabi 17 dictationēetad positio corr. Salmasius 19 conspectum rigoris

stelam 20 professiores scripti 22 ragularis corr. Sch ab eruptionem 23 possunt 24 praeteriturae corr. Sch viam. 25 quaest corr. Pont.

sinistriorem, quae a principiis nomen obtinet, esse 129 b. debet latitudine ea|dem, qua opus pedum LX, quod est inter vallum et legiones et ideo quibusdam intervallum est cognominatum. Item via, quae ducit ad 5 portam praetoriam — a praetorio sine dubio via praetoria ducitur — latitudine ut supra pedum LX, propter quam rigore tensurae suae superiores strigae in praetorii ora non percurrunt, quoniam ad viam praetoriam signa spectare debebunt.

15. Dabimus itaque intra viam principalem legatis pedaturam, quod scamnum est appellatum nec communis strigarum dictationem metationis habet propter 130a, legionum | numerum incertum, quod semper latitudine a pedibus L ad LXXX observari debebit, prout nu-15 merus legionum effecerit. In quo tribuni cohortium praetoriarum tendere solent. Similiter tribunis legionum inferius adsignari debet, quod aeque scamnum dicitur; a quo via interposita alae miliariae vel quingenariae et deinceps, prout quisque tendere debebit; 20 in forma subjections.

16. Nunc, ut suo referam loco, ad alam miliariam. Turmas habet XXIIII, in eis decuriones, duplicarii, sesquiplicarii: idem, qui et numerus turmarum 130a, est. Alunt equos singuli decuriones ter nos, duplicarii et sesquiplicarii binos. Sic super numerum equorum

<sup>1</sup> principes corr. Sch opti corr. L 2 alatitudine eandem 3 balū interballum est cognominatus 4 via 5 praeturiam in praetorio corr. Sch 6 latitudine 7 quod rigorem censure corr. Rugersius et Sch superioris strigis corr. Sch 8 praetoriiura corr. Sch 12 indicationem moetationes habere corr. Sch 13 propter 77 corr. Sch quod non semper corr. L 14 lat LXXX corr. Scriverius in margine A 15 lectionum tribuno 16 tribuni legionum 18 aliae miliariae corr. Scriv 19 quis tendere 21 aliam 22 torr 22 tormas dem curiones 23 sexplicari corr. Salm. turmarum stabunt corr. L 24 et quos duplicari et sesquinplicari vinos corr. Salm. 25 aequorum

15

mille, deductis singulis, qui in numerum computantur, XCVI. Ala quingenaria turmas habet XVI, decuriones et reliqui, prout numerus turmarum, amplius equos alunt ut supra LXIIII. Et ideo in singulis equitibus terni pedes computantur, nihil deducitur. In eo pede praefectus alae pedaturam accipiat, et principales eorum aliquo laxius tendant; alioquin singuli binos pedes et semisses acciperent.

17. Quantum autem ad retenturam pertinet, via, quae est super praetorio, per cuius rigorem | utraque 130 b<sub>1</sub> parte, cum maior exercitus est, hoc est quinque legio- 11 nes et supra, cohortes legionariae dari solent, accipere debet latitudinem pedum XL, si portae ibi datae fuerint, L pedes accipiet, et cognominatur etiam quin-

tana causa copiarum.

18. Quaestorium dicitur, quod aliquando quaestores ibi pedaturam acceperint; quod est supra praetorium in rigore portae, quae cohortibus decimis ibi tendentibus decimana est appellata. Quaestorium minore esse debet latitudine, quam praetorium, ut strigae 20 statorum posticum praetorii proximae sint. In quo maxime | legati hostium et obsides; et, si qua praeda 130 b., facta fuerit, in quaestorio ponitur.

19. Lateribus eiusdem tendere debent ad viam quintanam centuriae statorum, ut posticum praetorii 25 tueantur et proximi sint imperatori; quibus duplam pedaturam adsignabimus, quod eisdem tentoriis utan-

<sup>2</sup> a. l. ad corr. Sch 3 reliqua prout numerum 4 quos ut 5 aequitib. mille deficitur corr. Sch 8 vinos pedes. 9 et repentina corr. Sch 9 viae quaest 10 praetoria 12 portameaquartae 13 debent corr. Sch 14 cognominator 15 quintanam causam 16 quaestorum 18 rigorae qua 20 minor — latitudinem corr. L 21 stad posticium corr. L proximi corr. Sch 23 quaestione corr. Scriv in margine A

<sup>24</sup> dendere debet corr. Sch 25 posticium praetoriveantur 26 sinpraetores corr. Sch 27 adsignavimus tensoris corr. Pont.

26 HYGINI

tur, quibus cohortes praetoriae. Super quos cohors peditata quingenaria vel equitata, prout strigae magnitudo fuerit, poni debebit. Et per reliquas strigas cohortes peditatae vel equitatae ad viam quintanam spectare debebunt, ubi et supernumerarii et reliquae 131a, nationes | tendere debebunt; et ita fiet, ut omni parte nationes supra scriptae contineantur.

20. Viae sagulariae XXX pedes sufficient; si quinque legiones fuerint, XL pedes latitudinis accipere debebit. Scholae cohortium principiis, ubi munera legionum dicuntur, in scamno legatorum contra aqui-

lam dari debent.

21. Castra, in quantum fieri potuerit, tertiata esse debebunt, ut flatus aurae aestus exercitus leniat. 15 Hoc dixi tertiata, utputa longum pedes CIOCIOCCCC, latum pedes CIODC. Si longiora fuerint, classica di-131a, centur nec bucinum in tumultu ad portam deci manam facile potuerit exaudiri; si latiora fuerint, proxime quadraturam sequens est dictatio.

22. Quantum attinet ad ea, quae sunt necessaria, satis puto diligenter retulimus, et, si quae rationes adhuc fuerint, necessariae, suo referam loco. Praeterea munitionem castrorum et soli electionem in statuenda metatione et artem iniquitates locorum vitandi

<sup>2</sup> aequitata strige 4 cohorti peditate vel aequitate corr. Sch 5 ut supersumactares reliqui 7 et suprascribtas corr. Sch 8 quae angulariae corr. Sch sufficiet si om. A. 9 latitudines — debebunt corr. Sch 10 cohortis primis 11 iniscanni um. corr. Sch 12 debet corr. Sch laeniat 15 hc dixi tertia IICCCC 14 auraestus corr. L 16 ∞ DC fuerit 17 ne bucinum corr. L. tumultum decimamdam 18 latior proximae quadraturae corr. L 21 rettulimus que rationes athuc 23 lectionem corr. Sch, 24 statuendaetationem corr. Sch item corr. Sch loco vitiandi corr. Sch



ne praeterisse videar, breviter in parte ima exponam. 23. Interim ostendam inceptationem metationis et numeros compositos formae recognoscamus. Admonebimus itaque, | quis ubi tendere debeat. Lateribus 131 b, praetorii cohortes praetoriae et equites praetoriani, 5 equites singulares imperatoris, alae miliariae vel quingenariae, si pedatura permiserit; vexillarii vel cohortes secundae vel peditatae quingenariae super cohortes primas. 24. Praetendunt alae miliariae vel quingenariae, Mauri equites, Pannonii veredarii; classici 10 omnes ideo praetendunt, quod ad vias muniendas primi exeunt, et quo sint tutiores, a Mauris equitibus et Pannoniis veredariis operantes proteguntur; | qui 131 b, a cohortibus primis proximi tendere debent, ut vexillarii legionum; item exploratores infra strigam cohor- 15 tis primae.

25. Retendunt cohortes equitatae miliariae vel quingenariae, quarum rationes subieci. Omnis miles provincialis accipit pedaturam pedem adiecta quinta per totam latitudinem semistrigii, eques autem duo 20 semis adiecta quinta. Nunc quotiens numeros acceperimus, ut retenturam computêmus, cohortes equitatas ad numerum peditum redigimus, ut equitibus cum

metationes et corr. Sch 3 numero conposita 2 hostendam

admonimus corr. Sch 5 praetori ad aequites 6 aequites inperatores altae 7 pedaturam permiserint corr. Sch vexillari et corr. L 8 quinquaginta inserit A ante

peditatae, eiecit Sch 9 primae corr. Sch praehendunt

<sup>10</sup> maun aequites pannoni corr. Salm verari 12 aequitib. et pannones beridaris 14 primi corr. Sch vexillari 15 expluratores in striga cohortes 17 Praetendunt corr. Sch aequitate 18 ratione subiecti omnes corr. Salm. 20 aemistrici

aeq. siautem corr. Salm. 21 dua semis adiecti quijta 22 retenituram cohors aequitated corr. Sch 23 aequitib.

132 a, cohortibus suis pedaturam facilius | adsignemus. 26. Habet itaque cohors equitata miliaria equites CCXL. quod redigo ad peditem, et pedem, quod accipit miles, redigo ad duo semis, quod accipit eques. Fit, dimidia 5 sumta, ductum quinquies. Sic tractabimus numerum equitum. Fit CXX, ducemus quinquies, fit DC. Accedunt ex ea cohorte miliaria, detractis equitibus, reliqui pedites DCCLX; fit cum superiore CIOCCCLX. Meminerimus itaque, ad computationem cohortis equi-10 tatae miliariae pedaturam ad CIOCCCLX dari debere. 27. Cohors equitata quingenaria in dimidio eandem 132a, rationem continet, quam | cohors miliaria. Habet itaque cohors equitata miliaria centurias X peditum, equitum CCXL turmas X; omnes tendunt papilionibus 15 CXXXVI, ex eis centuriones et decuriones singulis papilionibus utuntur. Cohors equitata quingenaria habet centurias VI, reliqua pro parte dimidia.

28. Cohors peditata miliaria habet centurias X, tendit papilionibus C, ex eis centuriones singulis. 20 Item peditata quingenaria habet centurias VI, reliqua ut supra.

29. Nationes — Cantabri, Getae, Palmyreni, Daci, Britones —, centuriae statorum et si quid aliud datum fuerit in exercitu supernumerariorum in reten-

<sup>1</sup> adsignimus corr. Scriv 3 milex 4 aeques 5 tractavimus 6 aequitata aequites 7 accidet ex eo cohortem miliariam corr. Sch 6 reliquid pedes corr. Sch 10 computatione cohortis aequitate 10 corr. Sch 11 aequitata ad corr. Sch 12 quod cohors corr. Sch et adiecit miliaria 27X habeat 13 aequitata miliaria 77X aequites ped. CCXL 14 turmas decuriones corr. Sch 15 ex eo 77. 16 aequitata quigenaria 17 77VI 18 77X tendi. 19 77 singulis 20 77VI 22 getati parmyrent corr. Sch 23 brittones orum 24 exercito sum-

tura | ponuntur. Camelis cum suis epibatis singulis 132b, pedes V adsignabimus. Tendere debebunt, si in hostem exituri erunt, in praetentura iuxta classicos, si ad praedam portandam praesto erunt, iuxta quaestorium tendere debebunt.

30. Datos itaque numeros, qui infra scripti sunt,

sic computabimus.

Legiones III, vexillarii CIODC, cohortes praetoriae IIII, equites praetoriani CCCC, equites singulares imperatoris CCCCL, alae miliariae IIII, quingenariae V, 10 Mauri equites DC, Pannonii veredarii DCCC, classici Misenates D, Ravennates DCCC, exploratores CC, cohortes equitatae miliariae III, quingenariae IIII, cohortes peditatae miliariae III, quingenariae IIII, Palmy-132b<sub>2</sub> reni D, Getae DCCCC, Daci DCC, Britones D, Can-15 tabri DCC, centuriae statorum II.

31. Semper numeris acceptis retenturam computare debemus, ut sciamus, quot semistrigia in retentura nascantur. Nunc fit numerus, qui retendit, XIII milia DCXL. Sumo partem dimidiam, ideo quod a 20 paribus tendant, fit VI milia DCCCXX. Nunc latus praetorii componamus et praetenturam similiter computemus, sicut in retentura fecimus, ut sciamus, co-

<sup>1</sup> camillos corr. Sch ebimmatis corr. Sch 2 adsignavimus

<sup>3</sup> praetenturam classiquos 4 portantum indum 6 datus itaque numerus 7 computavimus 8 vexillari∞ DC cohors praetoria corr. Salm. 9 aequites praetores

aequitatumin singuli inped. corr. Sch 11 mari aequites pannoniberidari 12 mesinaci ravennatis 13 coaequitat. mil. III corr. Sch miliariae addit A ante quingenariae, eiecit Sch 14 parmyrent 15 getati brittones 16 77 statorum 17 numeros acceptis praetentura corr. Sch 18 quod emistria indemestriain retenturam 19 XIIIDCXL 20 de quod apatrib. 21 tendat nascantur corr. L, eiecit nascantur VIDCCCXX 22 compunamus si retentura corr. Sch 23 siut retenturam fecimus

hortibus legionariis quid tabulino vel signo dare debeamus.

133a, 32. | Observare itaque debebimus, ut, quotiens tres legiones cum supplementis acceptae fuerint, dimidia 5 pars castrorum DCCXX pedes latitudinis habeat, et lateribus castrorum cohortibus tabulino XC, signis CCXL pedes adsignemus, ut, deducto tabulino cohortium et latitudine viae sagularis, reliqui DC pedes supersint; ut alae miliariae in praetentura ad pedem 10 tendant. Ut nunc statuamus reliquos pedes DC, explemus latus unum praetorii, ut sciamus, quot alae 133a, in praetentura tensurae sint. | 33. Occupantur numero militum latere praetorii pedes CCCCXX, praetorio pedes LX, statione pedes XX, comitibus imperatoris 15 nostri pedes LX, in vias pedes XL, quod fere in hac latitudine ita fuerit dispositio: fiunt DC pedes.

34. Nunc praetenturam ut componamus, numerum equitum alarium, qui sunt reliqui, computemus. Fiunt IIII milia, partis dimidiae II milia. Accipere debet ala miliaria signis pedes CL, tabulino pedes DC. Hac ratione pedes CL efficiunt semistrigia V. Accipit eques III pedes in longitudine pedum DC, sumo partem tertiam, ut habeam equitum numerum, 133b, qui in ea longitudine tendent: fit CC, erit semistrigii

4 supplimentis 5 latitudinem 8 D centum pedes 9 in pedituram 10 pedes statuamus 11 explimus praetoris quod alae corr. Scriv in margg. BC 12 praetenturam tensurae sunt corr. Sch 13 praetori pedes CCCXX corr. Sch praetorii corr. Salm. 14 stationi communi corr. Salm.

15 vias pedes L corr. Salm. ihac latitudinem. 16 DC77 corr. Sch 17 id componamus corr. Sch 18 aeq. alarium 19 IIII partes dimidia II corr. Sch 20 debent ala corr. Sch 21 ac ratione emistricio accepit corr. Sch 22 aequites III sed in longitudinis corr. Sch 23 habeant aequites numerum corr. Sch 24 in eo longitudinem tendet corr. Sch erit mistrici unus.

unius; et nunc semistrigia dicimus V, quinquies CC fit CIO: alae miliariae pedatura. 35. Reliquum autem numerum sicut retenturam computemus, ut sciamus similiter, quot semistrigia nascantur. Fit numerus cum pedatura valetudinarii, veterinarii et fabricae, 5 quae in unum ad DC homines computantur VIIII milia. Sumimus dimidiam, fit IIII milia D. Semistrigium partis dimidiae est DC pedum per longitudinem, quod D homines capiet, sicut diximus, peditem adiectam quintam ad pedem accipere. Nihil itaque 10 intersit, ad | numerum computatum quintam partem 133 b<sub>2</sub> adiciamus, an vero ex longitudine, ut nunc, DC pedum deducamus partem sextam. Reliqui quingenti, tot homines capiet semistrigium.

36. Si habemus numerum IIII milia, videmus, 15 quotiens habeamus: quod est octies. Totidem semi-strigia nascuntur. Fit CCXL, et superiores computati alarium pedes CCC: fit in unum DXL. Poterit esse tensura cohortium III; faciunt pedes DCCXX, ex quibus decedit, quod numerus occupat, pedes DXL: 20 reliqui pedes CLXXX, quo VI semistrigia nascuntur; ut nunc vicinaria via super cohortem | primam, item 134a, numero quattuor pedum denum: fit in vias pedes LX. Reliqui pedes CXX, quos scamnis tribunorum et lega-

<sup>1</sup> emistricia 2 fit  $\infty$  aliae mille pedaturam corr. L

<sup>3</sup> sicut retentaturam 4 quod aemistrigia nascuntur corr. Sch 5 valetudinarium, veteranarium corr. Sch 6 ad do homines VIIII 7 dimidia corr. Sch IIII D hoc erit corr. L 9 quod homines, addidit Sch D capet sitq. corr. Sch

<sup>11</sup> an ad numerum L eiecit an quitam 12 ex longitudinem 13 partem VI relique quingentos 14 aemistricium 15 Sed habemus numerum  $\overline{\text{III}}$  16 habeo corr. L quod est VIII 17 aestrigia. 19 tenturae cohortes III corr. Sch 20 pedes CCXL corr. Sch. 21 quod virestrigas corr. Sch

<sup>22</sup> iuua super 23 fit invia corr. Sch 24 quosimanes corr. Sch Gemoll, Hyginus. 3

torum, singulis LX pedes, adsignabimus. 37. Nunc si dantur mille homines super numerum compositum, in eadem pedatura locus adsignetur; sic faciemus. Quoniam partis dimidiae D esse constat, quos capiet semistrigium, deducamus scamnis pedes X et viam inter alas tollamus, quae tunc datur, si pedatura permittet; fiunt pedes XXX: erit semistrigium, quod D homines postea acceptos recipiet. 38. Nunc e con-134a, trario similiter | numeris compositis deducamus homines CIO, quorum est pedatura strigae pedum LX. Dabimus scamno legatorum pedes LXXX, tribunorum pedes LXX et viam inter alas reponemus.

39. Item lateri praetorii et retenturae similiter, si quo plus vel minus fuerit, idem observabimus, ut 15 praetorium et comitum pedaturam, item quaestorium minuamus vel ampliemus servatis portionibus latitudinis. Viae autem abesse poterunt, si pedatura strictior fuerit, inter cohortes praetorias et alas equitum. ideo quod disciplina militari ad suum quisque nume-134b, rum | coniuncti convenient, si observent ita, ut dico. 21 40. Et in retentura, qui solent et quinquagenis hominibus per strigas strictius seu laxius tendere, quoniam saepe numeros evenit commutari, tensura amplius efficiant, quam strigae in eandem pedaturam

<sup>1</sup> singuli LX corr. Sch adsignavimus 2 dictator mille homines 3 in eandem pedaturam 4 partes dimidiae corr. Sch 4 capite emistricio 6 et deinterbalis corr. Sch 7 aemistricium 10 homines co strigea corr. Sch 11 scamnum legatorum. 12 et via inter alias reponimus corr. Sch. 15 quaestori

minuamus 16 amplius corr. Sch 17 suae (corr. Sch) autem abjesse poterint inscriptior corr. Sch 18 cohortem praetoria sed alias aequitum 19 disciplinam militarem corr. Sch ad sum 20 ita dico, addidit Sch 'ut' 21 reten-

quemquam genus hominibus corr. L 22 tende 23 numerus evenit conputare tentura corr. Sch 24 strige

incurrent. Nec plus ex eis deduci debet, quam peditatae quingenariae super cohortes primas, et, si amplius supersunt, ut nec strigam expleant, necesse erit per reliquas strigas, ut dixi, artius tendant. Similiter, ut laxius tendant, efficitur, quotiens reliquus numerus 5 convenit, | ne totius metationis ordo turbetur; et re-134b, tenturae per strigas aequali numero laxius tendunt, retenturae numero computato, ut in praetentura conveniret. 41. Quodsi adhuc amplius seu minus quam ostendimus supplementa data fuissent, omnia immu-10 tarentur et cohortes circa vallum aliter tenderent.

42. Nunc retenturae diximus partis dimidiae numerum VI milia DCCCXX. Quoniam est latitudo DC pedum, video, quot semistrigia esse possint; ut nunc, erunt decem et septem, et quaestorio pedatura sufficiens dari possit. | Sumo itaque numeri partem XVII, 135 a, quot semistrigia esse diximus, fit CCCC: erit numerus militum. Tendere debebunt per semistrigium unum, adiecta quinta pedum LXXX: fiunt pedes CCCCLXXX, unde efficitur, ut duae cohortes latere retenturae tendant. 43. Supernumerarios et reliquas nationes quotiens per strigas distribuimus, non plus quam tripertiti esse debebunt nec longe abalterutrum, ut, unam tesseram suo vocabulo citationis audiant. Observabimus primae strigae signis idem adsignari, quod co-25 horti primae, ut viae vicinariae | percurrant.

tessera corr. Sch 24 habeant 26 cohors primae vi vicenariae

<sup>2</sup> peditate 6 convertit nec corr. Sch 7 retenturas corr. Sch 8 numerū conputatum 9 convenirent 10 supplimentanda

omni immutabuntur 11 ballum tendere 12 retenture
13 pro VI milia DCCCXX est in A DC DCCCXX corr. Sch
latitudo DC, om. pedum 14 quod aemistrigia 15 erit decem
septies corr. Sch 16 sufficies dare posset corr. Sch sumo
partem XVI corr. Sch 17 quod aemistrigia 18 per aemistrigium 19 quintam CCCCXX corr. Sch 20 ut ante duae
om. A, adiecit Sch 21 summa. c. terias 23 ne longe vinam

- 44. Erunt itaque lateribus cohortes XVI, praetendent et retendent quattuor milia, et singulae LX per CCCLX; reliqua quattuor milia intra viam sagularem.
- 45. In quantum potui, domine frater, pro tirocinio meo in brevi omnes auctores sum persecutus, et quidquid circa compositionem castrorum aestivalium instituerunt, in hoc libello, priusquam numeros instituerem, sub ratione omnia declaravi. Principia in omni inceptatione metationis scribendo nullus auctor in 135b, hunc diem ostendit, propter | quod spero sollicitudinem nostram digne tibi placituram. 46. Exposuimus itaque singulas species et universum exercitum suis locis constituimus, ostendimus etiam, si necessum fuerit, 15 quis numerus commutari debeat. Quodsi alae in re-
- tentura positae fuerint et pedites in praetentura sive cohortes equitatae, nulla necessitate cogente, sine dubio metatoris imperitiae signum est. Illud plane poterit observari, ut, si cohortes equitatae in eo exercitu 20 omni non fuerint, ponamus alas quingenarias lateri-135b, bus quaestorii, ut | retentura equitatum habeat. 47.

Nam quod ad legiones dispositas et divisionem in duos numeros pertinet, quod et peritis compositionum difficultates ostendet, methodum metationis a me exquisitam

<sup>1</sup> erint cohors XVI 2 praetendens corr. Sch sexaginta per CCCLX 3 reliqui 5 tyrocinio 6 brebi sed quidquid corr. Pontanus 7 compositionem 8 numero insti-

tuere. 9 sub rationē praecipitia 10 inceptationem metationib. scribende corr. Sch auctorum hunc corr. Zeiss vide Lange p. 92 adn. 13 suaspeciae corr. Sch 14 osostendimus 15 numeros tammutari corr. Sch. 16 inretenturā. in ante praetentura om. A, addidit Sch 17 aequitate cogentes 18 metatores inperitiae 19 aequitate exercitum omnino fuerint 20 onimus corr. Sch 21 quaestori aequitatum 22 a legiones astas divisi duos corr. L 23 ex peritis conpositionē corr. Sch 24 maetodum moetationes exquisitum

ad numerum centuriarum pertinentem intento ingenio elaboravi, ut, si dignatus fueris iniungere, novitatem metationis ad magnitudinem tuam primus adferam, quae tibi spero placebit, si primum cotidianam metationem tractabis.

48. Nunc munitionem castrorum et reliqua, quae pluribus auctores scripserunt, breviter perferamus. | 136 a, Munitio aestivalium observatur generibus quinque:

fossa, vallo, cervolis, armis, aggere.

49. Fossa loco securiori causa disciplinae, cuius 10 species est fastigata vel punica. Fastigata dicitur, quae a summa latitudine lateribus devexis in angustiam ad solum coniuncta pervenit. Punica dicitur, quae latere exteriori ad perpendiculum dirigitur. Contrarium devexum fit, quomodo in fastigata. Quibus 15 latitudo dari debeat ad minimum pedum quinque; altum pedes tres. Regressis pedibus exterius sexaginta per latitudinem portarum similiter fossa | fiet, 136 a, quod propter brevitatem titulum cognominatum est.

50. Vallum loco suspectiori extrui debet cespite 20 aut lapide, saxo sive caemento. Sufficit latum pedes VIII, altum pedes VI; et lorica parva fit. Similiter ante portas ut titulum, est fossa ad vallum. Causa

instructionis sanctum est cognominatum.

<sup>1 77</sup> pertinet intentato 2 elaborabi 3 primos 4 cottidianam 7 auctorib. scribserunt brebiter 8 munitionem extinua-

lium quiq. 9 ballo agmine agremmis corr. Sch et addidit ante armis | cervolis 10 securioris causae discipline corr. Sch.

<sup>11</sup> species fatigata 12 summam latitudinem debexis 13 tedolum corr. Sch perveniunt 14 lateri 15 sit quod in fatigata corr. Sch 16 pedem quinque 19 praeter brebitatem

<sup>20</sup> Ballum exrui 21 asxo corr. Scriv cimento latus

<sup>22</sup> perbesis corr. Sch 23 porta ut titulus ad fossas ad ballum causae 24 sanctam esse cognominatum

51. Cervoli trunci ramosi. Ad hos decurritur, si soli natura nimia teneritate cespes frangitur neque lapide mobili nisi confragosum vallum extrui potest nec fossa fieri, ut non ripae decidant.

136b, 52. Quotiens cervoli desunt et est locus | suspec-6 tior, armorum ordinibus IIII castra muniunt, ut per singulos ordines vigiliae crebrius ponantur; et equites alterna vice castra circuire debent. Si in pacato, solummodo tuendae disciplinae causa unus ordo armo-10 rum sufficit, et vigiliae rarius constituuntur.

53. Aggeribus autem ita fit vallum, si locus petrosus aut arenosus fuerit, quod sine dubio aggere

facto munitionem castris praebet.

54. Angulos castrorum circinari oportet, quia
15 coxas efficiunt instabiliuntque opus propugnationum
136b, tutantes. Circinari | debebunt ex angulis cohortium,
quae efficiunt latitudinem operis pedum LX, usque
quo lineas exteriores comprehenderis, quae efficiunt
partem quartam. 55. Similiter clavicula circinatur ex
20 linea interiore valli, puncto mediae portae, adaperto
circino ad cardinem portae. Ex eo medio praeter
viam circinabis in eandem lineam, quae centro serviet.
Item, puncto manente, adicies latitudinem valli et
iterum circinabis in eandem lineam, ut intrantes sem-

<sup>1</sup> cervo ervo litrunciramossi. 2 fragoritur. 3 lapidem mobilem corr. Sch copiosum ballum 4 ripe 6 ordinibus castrorum IIII castra, castrorum eiecit Sch 7 aequites

<sup>9</sup> tuende 10 vigilaae constitutur 11 ballout corr. Sch. 12 aggeri 14 angulus 15 instabiliuntquae propugnationem tutant 16 ex angulos 17 quaeq. latitudines operis 18 linea exteriores compraehenderit 19 pars

quarta corr. Sch 20 balli iuncto (corr. Sch) mediae pote corr. Scriv 21 porte ea media, om. ex ante ea 22 viae

<sup>23</sup> punito manenti adbali

per detecti sint et advenientem in recto cursu excludant; nomenque | ab effectu clavicula trahet. 137a,

- 56. Nam quod attinet ad soli electionem in statuenda metatione, primum locum habent, quae ex campo in eminentiam leniter attolluntur, in qua po-5 sitione porta decimana eminentissimo loco constituitur, ut regiones castris subiaceant. Porta praetoria semper hostem spectare debet. Secundum locum habent, quae in plano constituuntur, tertium, quae in colle, quartum, quae in monte, quintum, quae in loco neces- 10 sario, unde et necessaria castra | dicuntur. 57. Prae-137a, cipue observari debebit via quae lateribus castrorum supersit. Ceterum quocumque latere flumen sive fontem habere debebis in qualicumque positione castrorum. Iniqua loca, quae a prioribus novercae appel- 15 lantur, omni modo vitari debent. Ne mons castris immineat, per quem supervenire hostes aut prospicere possint, quid in castris agatur; ne silva celatura hostes adiaceat neve forte valles, per quas obrepi castris occulte possit; ne vicini fluminis torrentis subita tem- 20 pestate | castra inundata intereant. 137b,
- 58. Meminisse oportet in hostico ascensus valli duplices et frequentes facere et tormentis tribunalia extruere circum portas, in coxis, in loco tironum.

<sup>1</sup> adbenientē 2 clabicula trahet 3 adtinet sollicitudinem in statuende moetationis corr. Sch 5 campum corr. Sch

aeminentiam lentiper corr. Sch 6 porte decimanaeminentissimo 8 sectare 9 constituentur 10 locum neces-

sarium 11 etcessaria praecipuae 13 cetera 14 debebit, 15 nobiciae corr. Sch 17 inmineat 18 possit 19 neve fossa valles per quos obruti 20 obculte possint

<sup>21</sup> minundant interea corr. Sch 22 balli 23 frequentis 24 tyrium

### 38 HYGINI LIBER DE MUNITIONIBUS CASTRORUM.

Maxime instruendum erit vallum tormentis ab eo latere, quo novercae, si vitari non potuerunt.

1 balli tormentis 2 noberca corr. Sch

Subscriptum est in A:

Liber Gromaticus Hygini de divisionib. agrorū explicit. inc.

lib. hygini gromaticus . . . . . . . . . . . . . . de constitutionibus limitum.

#### INDEX.

aestus 26, 14.

a praep. passim; ab eo latere 38, 1. abalteruter 33, 23, accedere 28, 7. accipere tensionem 19, 15. locum 22, 3. numeros 27, 21. 29, 17. ad praep. passim; ad homines CC computare 21, 15. ad sexcentenos homines 21, 18. ad D esse 22, 19. cf. 28, 10. 31, 6. ad minimum 35, 16. adaperire circinum 36, 20. adferre novitatem metationis 35, 4. adhuc 26, 22. 33, 9. adiacere 37, 19. adicere — icies latitudinem valli 36, 23; -iecta quinta 27, 19, 21. adloqui exercitum 23, 14. admonere 27, 3. adsignare pedaturam 22, 13. 25, 27. 28, 1. locum 32, 3. absol. 23, 7, 24, 17 cf. 20, advenire —iens subst. 37, 1. aequalis — i numero 33, 7. aeque 24, 17.

aestivalis 34, 7. -ium scil. castrorum 35, 8. agger 35, 9, 36, 12, —es 36, 11. ala —ae equitum 32, 18. -miliaria 24, 18, a. m. describitur 24, 21. ubi tendat 27, 6. 9. eius pedatura 30, 20. quot alae miliariae in castris sint 29, 10. -quingenaria 24, 18. a. q. describitur 25, 2. 27, 6. 10. quot a. qu. in castris sint 29, 10. alaris —es equites 30, 18. -es subst. 31, 18. alere equum <u>24, 24. 25, 4.</u> alioquin 19, 15. 25, 7. aliquando 20, 15. 25, 16. aliquo laxius 25, 7. alternus —a vice 36, 8. ampliare quaestorium 32, 16. amplius fere pro praeterea 25, 3. —efficere quam cum fut. L 32, 24. angulus —i castrorum 36, 14. cohortium 36, 16. angustia in -m 35, 12. appellare locum 23, 16. 24, 11. 37, 15.

apponere auguratorium ad . . . 23, 12. aquila signum militare 20, 20. 26, 11. ara —m instituere 23, 10. arenosus locus 36, 12. arma 19, 7. 35, 9. 36, 6. ars -tis professor 23, 20. vitandi 26, 24. artius tendere 33, 4. ascendere absol. positum 23, 14. ascensus valli 37, 22. attinere. quod -et ad 19, 7. 37, 3. quantum —et ad 22, 26. attollere 37, 5. auctor pro scriptor 34, 6. 35, 7. auguratorium 23, 10. augurium capere 23, 12. accipere 23, 13. aura 26, 14. auspicium 23, 14.

#### В.

bis 19, 8 breviter dictum pro bis ductum. brevis in —i 34, 6. —iter 35, 7. brevitas 35, 19. Britones 28, 23. 29, 15. bucinum 26, 17.

#### c.

caementum 35, 21.
camelus 29, 1.
campus 36, 5.
Cantabri 28, 22. 29, 15.
capere augurium 23, 12. semistrigium —it homines 31, 9.
14. 32, 4.
cardo portae 36, 21.

portae 23, 18. casus —u 21, 23. causa signorum 20, 20. item antepositum 21, 19. 25, 15. 35, 10. 23; postpositum 36, 9. — supra scripta 23, 20. celare hostes 37, 18. centeni 22, 11. centrum 36, 22. centuria plena 19, 4. -ae statorum 25, 25. centurio 19, 14 et passim; - es singulis papilionibus utuntur 28, 16. cervolus 35, 9. 36, 1. 5. cespes 35, 20. 36, 2. ceterum 37, 13. circa praep. passim; — vallum 20, 12; pro de 34, 7; invenies circum 37, 24. circinare 36, 22. 24; -angulos 36, 14. 16; claviculam 36, 19. circinus 36, 21. circuire 36, 8. citatio 33, 24. classicus —i 27, 10. 29, 3; —i Misenates 29, 11. Ravennates 29, 12, —um quando sit necessarium 26, 16. clavicula 36, 19. 37, 2. cognominare 23, 21. 24, 4; -viam 25, 14. 35, 19. 24. cohors —tes supra scriptae 19, 1; - prima habet duplum numerum 20, 20; -tes primae 22, 23. 27, 9. —tes secundae 27, 8. — legionaria 21, 10. 18; —tes legionariae 25, 12. 30, 1. -tes praetoriae 21, 26. 22, 14; tendunt lateribus praetorii 21, 26. 27, 4; de numero earum 29, 8.

castra aestivalia 34, 7. - orum

-tes peditatae vel equitatae 26, 4. cf. 26, 2. peditata miliaria describitur 28, 18. 29, 14. — peditata quingenaria 21, 8. 26, 2. 27, 8; describitur 28, 20. 29, 14. —tes equitatae miliariae vel quingenariae 27, 17; de numero earum 29, 13; quot equites et pedites habeant 28, 2. 11. 28, 16. collis 37, 9. combinare 21, 4. comes —ites imperatoris nostri 23, 4. 30, 14; sola vox comites 32, 15. communis 24, 12. commutare numeros 32, 23. 34, 15. componere numerum 27, 3. 32, 2. 9; praetenturam 30, 17; latus praetorii 29, 22. compositio 34, 7. 23. comprehendere lineas 36, 18. computare passim; pedaturam 19, 12. 21, 16; pedem 25, 5; retenturam 27, 22. 29, 17. 31, 3; praetenturam 29, 22; vexillarios 21, 19; numerum 30, 18. —os 29, 7; in numerum 25, 1. computatio 28, 9. confragosus 36, 3. congruere 23, 17. coniunctus 19, 9. 32, 3. 35, conspectus in -rigoris 23, 19. constat 32, 4. constituere 37, 9; — exercitum 34, 14; vigilias 36, 10; portam decimanam 37, 6.

contendere 21, 25.

12.

contineo 26, 7; rationem 28,

contra praep. localis 26, 11; vulgato sensu passim. contrarius 21, 3; —ium latus 35, 15; e —io 32, 8. convalescere -escentibus subst. 21, 14. convenire 32, 20; -it numerus 33, 6; —it impers. 33, 8. conversari 19, 10. convertere pedaturum 20, 12. corporalis 20, 2. cotidianus 35, 4. coxa 36, 15. 37, 24. creber -ius cohortes ponere 20, 12; vigilias 36, 7. cum praep. et coniunctio passim. cursus 37, 1.

#### D.

Daci 28, 22. 29, 15. dare pedaturam 28, 10. 33, 16; pedes 19, 7. 21, 10; viam 23, 21; portam 25, 13; scholam 26, 10; supplementa 33, 10; homines 32, 2; plus dari oportuisset 19, 1. de praep. passim.; de eo quod 20, 16. debere 19, 18 et passim. decedere in ratiocinando usitatum 31, 20. decidere 36, 4. decimanus vide porta. declarare 34, 9. decurio 22, 8; —es turmarum 24, 22; singulis papilionibus utuntur 28, 15. decurrere 19, 5; trop. 36, 1. deducere in ratiocinando usitatum 25, 1. 5. 32, 5; -ex 33, 1; — tabulinum 30, 7; partem 31, 13; homines 32, 9. deesse 36, 5. deinceps 24, 19.

deinde 21, 7. E. detegere 37, 1. educere 21, 4. detrahere in ratiocinando usitatum 28, 7. effectus 36, 2. efficere 24, 15; strigam 19, 9; devexus — a latera 35, 12. 15. semistrigia 30, 21; partem devitare 20, 16. 36, 18; coxas 36, 15; stellam dexter —tra 21, 3; —tro latere 23, 19; latitudinem 36, 17; 22, 4; -tra laevaque 22, 15. efficitur ut 33, 20. dicere pro appellare 24, 18; elaborare methodum 35, 2. - munus 26, 11; - classielectio soli 26, 23. 37, 3. cum 26, 16. eminentia 37, 5. dictatio 26, 19; — metarum eminentissimus —o loco 37, 6. 23, 17; strigarum 24, 12. epibatae 29, 1. dignari cum infin. 35, 2. eques -ites praetoriani 22, 4. 6; ubi tendant 27, 5; de dignus —e placituram 34, 11. numero eorum 29, 9. dimidius —ia subst. 31, 7; —ia sumpta 28, 5; in dimidio -ites singulares imperatoris 28, 11; adiect. 28, 17. 29, 20. 22, 4. 27, 6; de numero eorum 29, 9; deest vox 30, 4 etc. equites 22, 7. dirigere ad perpendiculum 35, 14. —ites alares 30, 18. disciplina 36, 9. 35, 10; — miliequitatus vide cohors. equus -m possidere 22, 9; taris 32, 19. alere 24, 24. 25, 4. disponere pari numero 22, 8; numerum 23, 8; legiones eruptio 23, 22. 34, 22. et passim; et non 19, 13; et dispositio 30, 16; — semistrisi 21, 8. 9. 23. 22, 10. 23, giorum 22, 15. 3 et passim. distribuere 33, 22. evenit cum acc. c. inf. 32, divisio in duos numeros 34, 23. evocati 22, 2. 22. dominus -e frater 34. 5. exaudire 26, 18. dubius 24, 5. 34, 17. 36, 12 excludere 36. 1. exercitus 21, 4; -gentibus (semper sine dubio). ducere -it via 24, 4; duci imperatus 20, 1; us plur. pro originem ducere 24, 6; pro partes exercitus 23, 22. in ratiocinando usitatum 28, exigere 21, 8; si res exigit 5. 6. 23, 3. exire 29, 3. duplicare pro augere 20, 9. duplicarius 24, 22. 24. expeditus 28, 23. duplus 20, 21. 22, 1. 25, 26; explere latus 30, 11. explorator -es 27, 15; quot forma duplex tantum 37, 23 - in castris sint 29, 12. legitur. dux 23, 12. exponere rationem 23, 24;

singulas species 34, 12; abs. 27, 1. exquirere 34, 24. extendere pedaturam 20, 4. exterior —es lineae 36, 18; —ius latus 35, 14; —ius adv. 35, 17. extruere vallum 35, 20. 36, 3; tribunalia 37, 24.

#### F.

fabrica 21, 13. 31, 5. fastigatus —a fossa 35, 11. 15. felix auspicium 23, 14. ferramentum 23, 18. fidelis —issima militia 19, 18. 272 ratiocinando usurpatum, 19, 8 fiunt pedes; ita 30, 16. 19. 32, 7. 33, 19 cf. fit numerus 31, 4; fit cum subjecto plur. fit VI milia 29, 21; ita 31, 7. 17. 18. 23. 33, 17. 30, 24; fit absol. 28, 4. 6 bis. 8; si potest 21, 21; ita fit ut 19, 14. 22, 7; ita fiet ut 22, 23. 26, 6. flatus aurae 26, 14. flumen 37, 13; — torrens 37, 20. fons 37, 13. forma 27, 3; — subjecta 20, 6. 18; —ā ostenditur 20, 7; —ae ratio 20, 24; in —ā subiecimus 24, 20. forum in castris 23, 10. fossa 35, 9. 10. frangere 36, 2. frater 34, 5. frequens —ntes ascensus 37, 23.

#### G.

gens brevius pro gens subiecta 20, 1. genus 20, 14. Getae 28, 22. 29, 15. groma 23, 16. 18. gromaticus 23, 20.

#### H.

habere primum locum 37, 4. haesitare sequente quoniam 22, 12. hoc est 20, 25. 21, 12. 25, 1; — dixi 26, 15. homo pro persona 21, 15. 19. hostis 21, 23. hosticus subst. in —co 37, 22.

#### I.

ibi 22, 13. 23, 16. ideo 21, 13. 22. 23, 21. 24, 3. 25, 4. 27, 11; — quod 29, 20. 32, 19. igitur primo loco 20, 24. imminere cum dat. 37, 17. immutare 33, 10. impar 20, 25. impedimenta 21, 19. \* imperare exercitum 20, 1. imperator 25, 26; —is singulares 22, 4; —is comites 23, 4. imperitia 34, 18. imus —a pars 23, 10. in praep. passim; in longitudinem 23, 1. inceptatio metationis 27, 2. 34, 10. incertus 24, 13. incrementum tensurae 19, 3. incurrere in 33, 1. infra 27, 15; —scriptus 29, 6; inferius 24, 17. ingenium —io intento 35, 1. iniquitas —tes loci 26, 24. iniquus —a loca 37, 15. iniungere 35, 2. insuper 23, 14.

instabilire 36, 15. instituere 34, 8; -aram 23, 10; numeros 34, 9. instructio 35, 24. instruere 38, 1. integer —rae strigae 22, 18. 24. intendere 35, 1. interesse 31, 11. interim 27, 2. interire —eunt castra 37, 21. interponere —posita via 23, 7. 24, 18. interrumpere vallum 21, 23. intervallum 24, 3. intra 20, 20. 34, 3; —erior 36, 20. intrare —antes 36, 24; —antibus graeco more dat. spectatoris 21, 2. introitus —u praetorii 23, 15. inundare castra 37, 21. ita cf. fieri. itaque secundo enuntiati loco 24, 10. 27, 4. 28, 2. 9. 12. 29, 6. 30, 3 et saepe alias. item 23, 4, 24, 4, 27, 15, 28, 20 et passim. iumentum 19, 8. iuxta 29, 3. 4.

#### T.

laevus —a parte 21, 3.
lapis 35, 21; — mobilis 36, 3.
latitudo 19, 6 et passim.
latus —ere exteriori 35, 14;
quocumque latere 37, 13;
—eribus devexis 35, 12; ad
notionem praepositionis accedit —ere et —eribus cf.
—ere retenturae 33, 20; praetorii 21, 20, 22, 24; —eribus
quaestorii 25, 24, 34, 20;
castrorum 37, 12; sola vox
lateribus 34, 1 (sc. castrorum)

et 22, 18 (sc. praetorii); voce -era praetorii significatur media castrorum pars 20, 26. 21, 6. 26. 30, 6; item singul. numero 30, 13. 32, 13; contra latus praetorii proprio sensu usurpatum invenies 22, 21. 30, 11. laxius tendere 22, 11. 25, 7. 32, 22. 33, 7. legatus — i hostium in quaestorio 25, 22; —i ubi tendant 24, 10; —um vexillarii non habent 21, 22. legio plena 19, 10; —nes ad vallum tendunt 19, 18. lenire aestum 26, 14. leniter 37, 5. libellus —o ostendere 23, 9. 34, 8. linea 36, 18. 19. 22. 24. locus necessarius 37, 10; suo -co 24, 21. 26, 22; primo -co a 23, 6; -co vexillariorum 21, 9; cohortis 22, longitudo 19, 5 et passim; pedes —dinis 22, 22.

M.

magnitudo tua fere idem quod
nos Ew. Hoheit dicimus 35,3.
manere 36, 23 puncto — ente;
pede — ente 20, 5.
Maurus — i equites 27, 10. 12.
29, 11.
maximus — e observare 22, 21.
medius — ia pars 23, 15; porta
36, 20; — ium subst. ex eo
medio 36, 21.
memini — erimus itaque 28, 9;
— isse oportet 37, 22.
meta 23, 17.

longius ponere 21, 13.

metatio 24, 12. 26, 24. 27, 2. 33, 6. 34, 10. 24. 35, 3. 5. 37, 4. metator 34, 18. methodus metationis 34, 24. miles pro pedite 28, 3. miliarius vide ala. militia 19, 17. minuere 20, 10; — quaestorium 32, 16. Misenates 29, 12. modus 20, 6 in —um formae mons 37, 10. munire viam 27, 11; castra 36, 6. munitio 36, 13; — castrorum 26, 23. 35, 6; — aestivalium 35, 8. munus -era legionum 26, 10. murus 20, 2. mutare semistrigia 20, 14; absol. 20, 5.

#### Ν.

nam 34. 22. natio pro barbara natione 26, 6. 28, 22, 33, 21, natura soli 36, 2. nec pro non: ut nec expleant 33, 3. necessarius 26, 20; — locus 37, 10; —ia castra 37, 11; -ium est 20, 11. necesse est 20, 3; cum coniunctivo 33,3; -sum fuerit 34,14. necessitas —te cogente 34, 17. nimius 36, 2. nomen obtinere 24, 1. nonnulli 19, 12. noverca —e 37, 15; 38, 2. novitas metationis 35, 3. nudare pedaturam 20, 18. nullus auctor 34, 10; pro non 34, 17. numerus passim; -ero suo 21,

11; —i compositi 27, 3; pro parte exercitus 32, 19. 34, 15; in duos -ros 34, 22. nunc passim; sensu vulgato 19, 1. 24, 21; pro tum 20, 13; pro iam 29, 19. 29, 21. 30, 10. 17. 32, 1. et saepe alias; - quotiens 20, 9. 27, 21; et -31, 1; ut -31, 12. 22. 33, 14.

0. obrepere c. dat. 37, 19. observare munitionem 35, 8; viam 37, 12; latitudinem praetorii 23, 1; scamnum 24, 14; absol. 23, 5. 32, 20; — ut 22, 21. 30, 3; illud - ut 34, 19; idem - ut 32, 14; — cum acc. c. inf. 33, 24. obsides sunt in quaestorio 25, 22. obtinere nomen 24, 1. occultus —e 37, 20. occupare 19, 2; — pedes 30, 12; —pat numerus 31, 20. octoni 19, 13. officialis —es sinistro latere praetorii tendunt 22, 12. operari —antes 27, 13. oportet 19, 16. 37, 22. optimus —e tendere 22, 25. opus valli 19, 18; -propugnationum 36, 15; -pedum LX 24, 2. 36, 17. ordo metationis 33, 6; suo -ine tendere 20, 17; -ines 36, 7; —ines armorum 36, os: ora praetorii 24, 8. ostendere 19, 2. 27, 2; — difficultates 34, 24. —principia 34, 10; —libello 23, 9; absol. 33, 10, 34, 14,

P.

pacatus: in —to subst. 36, 9. Palmyreni 28, 22. 29, 14. Pannonius — i veredarii 27, 10. 13. 29, 11. papilio passim cf. 19, 15; -num 19, 1. par —i numero dispositus 22, 8. a —ibus (esse) 22, 16. 29, 20; —iter 20, 10; legatus pariter non est 21, 23. pars: una —te 20, 18; laeva p. 21, 3; ima —te 23, 10. 27, 1; pro —te 28, 17. pauci - ora supplementa 20, pedatura 19, 11. 14; —cohortis 20, 3; quorum— 21, 15; -strictior 21, 10; sua-tendere 22, 25; —am adsignare 22, 13; varia pedaturae cohortis genera vide 21, 5. peditatus vide cohors. per praep. passim; -totam latitudinem 27, 20; X pedes — X pedes 34, 2. 20, 5. percurrere -rens via 23, 21. 33, 26; —runt strigae 24, 8. perferre pro enarrare 35, 7. peritus 34, 23. permitto: si pedatura —tet 32, 7. — iserit 27, 7. perpendiculum 35, 14. persequi auctores 34, 6. pertinere —ens ad 35, 1; quod -et ad 34, 22. pervenire: fossa —it ad solum 35, 13. pes 19, 2 et passim; ad —dem tendere 30, 9; pro pedatura 20, 5. 25, 6. petrosus locus 36, 12. planus—e observare 34, 18; in—o subst. 37, 9.

plenus-a centuria 19, 4. legio 19, 11. plus: pluribus scribere 35, 7; non—quam octonos papiliones 19, 13; non —quam tripertiti 33, 22; non —quam DCCXX pedes 22, 22. ponere alas 34, 16. 20; cohortes 20, 12; equites 22, 17; vigilias 36, 7; ferramentum 23, 17. longius — 21, 13; crebrius — 20, 12. porta -ae castrorum 23, 18; -media 36, 20; -praetoria 21, 21, unde nomen acceperit 24, 5, quo spectet 37, 7; -decimana 25, 19. 26, 17. 37, 6; -dexterior et sinistrior 24, 1; plus quam IV portae 25, 3. portare 29, 4. portio 32, 16. positio 37,6; - castrorum 37,14. possidere equum 22, 9. posticum 25, 21, 25. praebere munitionem 36, 13. praecipue 37, 11. praeda 29, 4; -in quaestorio ponitur 25, 22. praefectus alae 25, 6; - praetorio 23, 6. praesto erunt 29, 4. praetendere i. e. in praetentura tendere 27, 9. praetentura anterior castrorum pars 21, 1. 7. 20; -describitur 23, 25; quae copiae ibi tendant 29, 3. praeterire 27, 1. praetorius vide cohors et porta; -ium 20, 26. 22, 4. 25, 10; de praetorianus cf. eques. primipilares 22, 2. principalis via cf. via; -es subst. 22, 8. 25, 7. principium - ia nomen dederunt

viae principali 24, 1; -ia pro principales 26, 10; trop. 34, 9. prior —es subst. 37, 15. professor artis 23, 20. progredi 23, 23. propensius tendere 22, 9. propter pro secundum 24, 6. propugnatio 36, 15. prospicere per montem 37, 17. protegere 27, 13. provincialis 19, 17, miles-27, 19. prout 23, 8. 24, 14. 19. 25, 3. 26, 2. proximus cum dat. 22, 12. 25, 16; cum abl. 25, 21; —a cum abl. 27, 14; -e cum acc. 23, 22; -e sequens cum acc. 26, 19. punicus -a fossa 35, 11. 13. punctum 36, 20. 23. puto enuntiato iniectum 26, 2.

#### Q.

quadratura 26, 19. quaestor 25, 16. quaestorium describitur 25, 16. quando 20, 2. quantus —m attinet 22, 25. 26, 20; —m pertinet 25, 9; in -m fieri potest 20, 16; 26, 13; in —m potui 34, 5. quia 21, 18. quidam: quibusdam cognominatur dat. more graeco 24, 4. quietus 21, 14. quingenarius vide ala et cohors. quintanus vide via. quintus — a adiecta (subst.) 31, 10. 27, 19. 21. 33, 19; -a pars 31, 11. quis pro quibus 20, 5, ceterae pronominis relativi formae Gemoll, Hyginus.

passim; propter quod 34, 11; retentura, qui solent 32, 21. quisque: prout— 24, 19. quo cum comparat. 27, 12; si.—plus fuerit 32, 14. quod cum coniunctivo 26, 1. 25, 16; quodsi 20, 10. 34, 15. 22, 13. 33, 9. quomodo pro ut 35, 15. quoniam 19, 9. 17. 20, 21. 22, 12. 24, 8. 32, 4 ct passim. quotiens 20, 9. 21, 4. 30, 3. 33, 5 et passim.

R. ramosi (nom.) 36, 1. rarius 36, 10. ratio (formae) 20, 24; -nem praetenturae 23, 24; -ne 20, 14; sub ratione 34, 9; -nes (nom.) 26, 21. Ravennates 29, 12. recipere 22, 1 —iet (=capere fassen) 32, 8. recognoscamus 27, 3. rectus: in recto cursu 37, 1. redigo 28, 3. 4; —imus cohortes equitatas ad numerum peditum 27, 23. referam 24, 21. 26, 22; -tulimus 24, 21. regiones (nom.) 37, 7. regressis dat. spectatoris graeco more 35, 17. reliquus (numerus) 22, 24. 23, 8; -i (nom.) 19, 10 et passim; pleonast. —i supersint 30, 8 cf. 28, 8. reponemus (viam) 32, 12. res (nom. sing.) 21, 8. retendunt i. e. in retentura tendunt 27, 7. retentura: -m 25, 9. 27, 22; quae copiae ibi tendant 29,

17 (-m), 28, 24 (-ā); --ae (nom.) 33, 7.
rigor: —is 23, 19 per —em cum gen. 20, 26. 21, 2. 25, 10; —re tensurae 24, 7; in —re 25, 8.
ripae (nom.) 36, 4.

#### S.

sagularia - ris vide via. sanctum (nom.) 35, 24. satis 26, 21. saxo (abl.) 35, 21. scamnum 24, 11; -0 (dat.) legatorum 32, 11, tribunorum ib; —o (abl.) 26, 11; —is (dat.) 32, 5. 31, 24. scholae (nom.) 26, 10. scribo cf. supra. secundum praep. 23, 2. securiori loco 35, 10. semis: duo semis 27, 20. 28, 4; -isses 25, 8. semistrigium passim, -i latitudo 19, 6. 20, 4. servata 20, 4; -is portionibus 32, 16. serviet centro. 36, 22. sesquiplicarii (nom.) 24, 23. sexcentenos 21, 18. si passim; quarto enuntiati loco positum 22, 17. sicut 20, 18. signum (nom.) imperitiae 34,18. -a (nom.) = signa militaria 24, 9; item —orum 20, 20; signa = longius semistrigii latus 20, 13. 23. 30, 6. 20. 33, 25; idem significat 30, 1 -0 (dat.). similiter 24, 16. 33, 4. 35, 18 et passim; -ut 20, 7. singulae (sc. centuriae, nom.) 19, 13; in —as species 21, 15.

singulares vide eques. sinistro latere 22, 5. sive 23, 17 et passim; seu 33, 9. sollicitudinem 34, 11. solum: —i electio 26, 23. 37, 3; —i natura 36, 2; — (acc.) 35, 13. solummodo 36, 9. species (n. sing.) 35, 11;  $-\sin$ gulas 21, 15. 34, 13. spectare 24, 9. 37, 8; 26, 5 de cohortibus. spero enuntiato iniectum 35, 4. stationi 23, 2; —ne 30, 14. statorum strigae 25, 21; —centuriae 28, 23. 29, 16. statuamus 30, 10; -itur (tribunal) 23, 13; —untur 37, 9; in — enda (metatione) 26, 24. stellam 23, 19. striction pedatura 21, 9. 32, 17; —ius adv. 32, 22. striga (nom.) 19, 9 et passim; -ā 22, 7; -is (abl.) 22, 24. sub praep. passim. subiaceant cum dat. 37, 7. subiecimus absol. 20, 15; -ieci rationes 27, 18; forma — iecta est 20, 19; in forma —iecimus 24, 20. subitā 37, 20. sufficit 35, 21. 36, 10; — ciant 22, 20; —ient 23, 3. 26, 8. 19, 11; —iens (pedatura) 33, 15. sumere: - o 33, 16; -imus 31, 7; -pta vide dimidius. super cum abl. 21, 7. 25, 10; cum acc. 21, 21. 26, 1. 27, 8. 33, 2; = praeter 24, 25. superiores strigae 24, 7; pedes (nom.) 31, 17; cum -iore (subst.) 28, 8. supernumerarii 26, 5; —iorum 28, 24; —ios 33, 21.

superponatur 23, 18; —i 21, 9. supersunt 33, 3; —sit 37, 12; —sint 30, 9. supervenire 37, 17. supplementa (nom.) 20, 2. 33, 10; —is (abl.) 30, 4. supra praep. 25, 17; adv. 21, 12; ut — dixi 23, 1; — scriptus 19, 1. 23, 20. 26, 7; — praeterea 25, 12. suspectior locus 36, 5; —iori loco 35, 20. suus passim; sua pedatura tendere 22, 25; suo loco 24, 21. 26, 22; suis locis 34, 13.

#### T.

tabulinum est brevius semistrigii latus; semper -0 (dat.) 20, 13. 23 bis. 30, 1. 6. 20. tegit (papilio) 19, 3. tempestate 37, 21. tendere plerumque intrans. 19, 9. 18. 20, 17. 21, 1. 6. 20. 22. 26; -ant 21, 3; propensius -ant 22, 8, item laxius 22, 11; -ent 21, 12; trans. 19, 13 singulae (sc. centuriae) papiliones tendunt. teneant pro contineant 20, 2. teneritate 36, 2. tensionem papilionum 19, 1; accipiat 19, 15. tensurae ratione 20, 14; rigore — 24, 7; —rā 32, 23. tentoriis (abl.) 22, 1. 25, 27. tertiata castra 26, 13. 15. tesseram 33, 24. tironum 37, 24; pro -cinio meo 34. 6. titulum (nom.) 35, 19 genus fossae 35, 23. tollamus viam 32, 6.

tormentis (abl.) 37, 23. 38, 1. torrentis (gen.) 37, 20. tractabis 35, 5; —bimus numerum 28, 5. trahet nomen ab 37, 2. tribunal (nom.) 23, 13; —ia (nom.) 37, 23. tribunus: —i cohortium praetoriarum 24, 15; —orum 32, 11; —is (dat.) legionum 24, 16. tripertiti (nom.) 33, 22. trunci (nom.) 36, 1. tueantur 20, 1. 25, 26; —endae disciplinae 36, 9. tumultu 26 17. tunc 32, 6. turba 23, 16. turbetur ordo 33, 6. turmarum 25, 3. turmas 24, 22. 25, 2. 28, 14. tutantes 36, 16. tutiores 27, 12.

#### U.

valetudinarium 21, 11; —ii 31, 5; -ia (nom.) 21, 7. valles (n. plur.) 37, 19. vallum saepissime; ad — tendere 19, 18. 21, 20; - interrumpere 21, 23. ubi = quo in casu 20, 3.veredarii 27, 10. 29, 11; -is (abl.) 27, 13. veterinarium 21, 12; —ii 31, 5. vexillarii 21, 8; —orum 21. 9; —os 21, 24; — legionum 27, 14; eandem pedaturam accipiunt quam cohors legionaria 21, 17; de numero eorum 29, 8; ubi tendant 27, 7. via: ad -s muniendas 27, 11. - principalis 23, 25; -m 4\*

principalem 23, 11. 24, 10; — principali 23, 6.

— praetoria 24, 5; —m praetoriam 24, 8.

-m sagulariam 20, 21; describitur (dat. sing.) 26, 8; forma sagularis (gen.) est 20, 26, 21, 2, 30, 8; -em 23, 22, 34, 3.

quintana 25, 14; ad —m
quintanam 25, 25. 26, 4.
vicinaria 31, 22; —ae vici-

nariae 23, 21, 33, 26.

—m inter alas tollamus 32, 6. reponemus 32, 12. vice alterna 36, 8.

vicini fluminis 37, 20. videar 27, 1.

vigiliae (nom.) 36, 7. 10; in —iis 19, 12.

vitari 37, 16. 38, 2; ars —ndi 26, 24. universum exercitum 34, 13.

unus: in unum 31, 6. 18. vocabulo (abl.) citationis 33, 24.

usque ad 23, 5; —quo 36, 17. utraque parte 25, 10; —trorumque 22, 10.

ut 27, 14; — supra 25, 4. 28, 21; — supra dixi 23, 1; utputa 20, 22, 22, 6. 26, 15.

### Corrigenda.

pag. 11 scribe refutavit: pro refutavit

" " " neminem " nominem equite " capite

,, ,, ,, equite ,, capite ... 12 ,, adiecta ,, aniecta

.. 16 .. debent, ,, debent

. 18 transponas c. 54 ante opus

.. 34 in adnot. scribe ouimus pro onimus

37 ., , nobiriae pro nobiciae

.. 42 scribe quot in litteris inclinatis.

# Hus Natur und Geisteswelt

Sommitting millerichaftlich gemeinverliändlicher Parificungen aus allen Gebieten des Millens

districts 1 Three. in Burbasen son (50-160 Serien. Sobre Wanddom III in Site obs geldelijken omd sometin femilike.

Schunden Mt. 1.25.

h on, man und alignment verildudetail! Benendlung unföre in ale Liberto Binaru ein authentikalikap. Grundlage ruhenes Burballagen -12. Teller in glangeller bejannelling nur allen Inselaru bes Einem no von allemeristen Indexelfe fine und dependen Hingen ausdanser.

Danivert, eine hontenninge Stadt in Rollen. Die Solla.

The complete of the complete of the first property of the complete of the comp

Musturebilder aus griechijden Städten. Dan Gerichter Die Erich

At the second to the control of the second to the second t

Descriptions Decreases in after and never Sett. On Problem

and the paint of the Salman, to Shells, etc.) and Samularies, Salford

Dis paralises Bollstrimum und Canadanten. Dan Projeter no di Breite. 5. Suffage 160: 20 Sicoldanten un Erzi und ani la Careta. La Bullanda de la Careta de La Car

Que benriche Buftungsweren in feiner gefchieffimen Ent-

Signification Distriction Dr. Streeting Paullet

gram Call at Learner - Jahou and Hayles, and a gram of Setting of the Manager - Setting of the Hayles of the Manager - Setting of the Hayles o

Das Bentine Orania des neungefinden Johefijunderts. In feiner 1112 Paug dargettelle von Devieller Dr. G. William (fl. 2 dialoge

The real billionides River by Depthron (etc. Depthron to Depthron Communication of the Commun

Times von B. G. Coulmer in Leipzig und Berlin.

## dus Natur und Geifteswelt

Oblighting Car Hintel, can be privarid Spins

ber to copy, there are increases a probability of the copy

and the probability of the copy of the copy of the copy

and the copy of the copy of the copy of the copy of the copy

See, and the bit introduces for the copy of the copy of the copy

See, and the bit introduces for the copy of the copy of

212 Southard Majoritem ford unbarnte Don Dr. Blood fire from

dictinibite der Dereimigten Studies von dieutiffe. Die Ile.

Die Melalle. Den Projetter Dr. 1 Smile. Ifte to Abbitanticio

And der Borgelf der Grade. Diebegen über augemeine Gentrage

Am fanfenden Webstuhl ber Gett. Uberint über bie Mittamen

Mecres bridging and Mecresteben, Dar Dr. O. Junior, 2, Bullett.

Halletter or Satalog and Bigster ornion's und polifice com Tellar

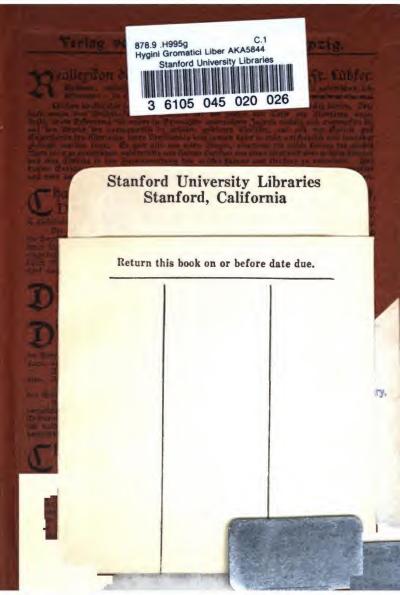

